# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

# CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

Ι

#### SANCTAE HELENAE

In Aequatoria, dismembratis territoriis quibusdam Archidioecesis Metropolitanae Guayaquilensis, dioecesis Sanctae Helenae conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

In templo Christum cum nostrae carnis substantia praesentatum coaeternum una et lumen ad revelationem gentium declaratum venerantes, propenso animo occursus Domini nobiscum mysterium ita celebramus, ut, dum Christo Deo imus obviam, benevolentiam in omnes mutuam habentes, compatienti misericordia abundemus et cum ea naturaliter coniuncta humanitate, in quibus fit cum Deo ipso pergrandis nostra assimilatio (cfr S. Sophronius, *Oratio* 3, 21-23). Quibus caritatis sensibus permoti, Apostolicae Nostrae servitutis muneribus partes interponentes, per quae ubique Ecclesiae concedentur ea quae bono fidelium consulere valent, mentem Nostram ad necessitates Ecclesiae quae est in Aequatoria convertimus, postulationi Venerabilis Fratris Aloisii Gerardi Cabrera Herrera, O.F.M., Archiepiscopi Metropolitae Guayaquilensis, benigne concedentes, qui, Conferentiae Episcoporum Aequatorianae audita sententia, ab Apostolica Sede

enixe postulavit, ut, ecclesiasticae circumscriptionis eidem concreditae quibusdam dismembratis territoriis, nova exinde erigeretur dioecesis.

Prosperisque in via Domini progressibus caventes, de Congregationis pro Episcopis consilio, prospero Venerabilis Fratris Andreae Carrascosa Coso, Archiepiscopi titulo Elotonensis et in Aequatoria Nuntii Apostolici, praehabito consilio reque mature perpensa, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque decrevimus excipiendas.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, ab archidioecesi metropolitana Guayaquilensi territorium civilium municipiorum vulgo Santa Elena, Salinas et La Liberdad nuncupatorum, in provincia de Santa Elena constitutorum, necnon municipii vulgo dicti Playas et locorum vulgo ElMorro, Posorja et Progreso nuncupatorum, in provincia de Guayas constitutorum, finibus in praesens circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim erigimus ac constituimus, Sanctae Helenae appellandam. Huius novae dioecesis sedem in eadem urbe Sancta Helena decernimus templumque paroeciale ibi exstans, Deo in honorem eiusdem sanctae Helenae dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus. Novam insuper dioecesim Sanctae Helenae statuimus Metropolitanae Ecclesiae Guayaquilensis suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subiectum. Acta et documenta omnia, quae ad novam dioecesim eiusque clericos, fideles et bona temporalia forte pertineant, a Curia Guayaquilensi ad Curiam Sanctae Helenae quam citius transmittantur.

Cetera vero quae ad dignam Praesulis sustentationem atque ad Mensam vulgo *Mitra*, ad Seminarii dioecesani erectionem necnon candidatorum ad sacerdotium institutionem, ad Consilii Presbyteralis, Collegii Consultorum et Consilii a Rebus Oeconomicis constitutionem et bonorum administrationem pertinent, secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur. Simul ac Sanctae Helenae dioecesis erectio ad effectum deducta fuerit, eo ipso censeantur dioecesi illi adscripti sacerdotes, in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Aequatoria pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die secundo mensis Februarii, in Praesentatione Domini, anno bismillesimo vicesimo secundo, Pontificatus Nostri nono.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

 $\begin{array}{c} \text{Marcus card. Ouellet} \\ \textit{Praefectus Congregationis} \\ \textit{pro Episcopis} \end{array}$ 

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 558.133

#### П

#### **DAULENSIS**

In Aequatoria, dismembratis territoriis quibusdam Archidioecesis Metropolitanae Guayaquilensis, dioecesis Daulensis conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Suscipientes misericordiam, Christo nobiscum Domino dum occurrimus in medio templi praesentato (cfr Ps 47, 10), et cereorum etiam splendorem addentes ad splendorem illius significandum, a quo cuncta splendescunt, maxime splendorem animae colamus, quocum nos occurrere Christo necesse est, ut, visa Dei praesentia, grex sanctus et acceptabilis fiamus (cfr S. Sophronius, Oratio 3, 6-7). Qua in Deo sustentati spe tantoque apostolicae missionis innisi consilio, in universae Ecclesiae necessitatum studium incumbentes, animum Nostrum ad necessitates gregis in Aequatoria convertimus, postulationi Venerabilis Fratris Aloisii Gerardi Cabrera Herrera, O.F.M., Archiepiscopi Metropolitae Guayaquilensis, benigne concedentes, qui, Conferentiae Episcoporum Aequatorianae audita sententia, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut, ecclesiasticae circumscriptionis eidem concreditae quibusdam dismembratis territoriis, nova exinde erigeretur dioecesis.

Prosperisque in via Domini progressibus caventes, de Congregationis pro Episcopis consilio, prospero Venerabilis Fratris Andreae Carrascosa Coso, Archiepiscopi titulo Elotonensis et in Aequatoria Nuntii Apostolici, praehabito consilio reque mature perpensa, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque decrevimus excipiendas.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, ab archidioecesi metropolitana Guayaquilensi territorium civilium municipiorum vulgo Daule, Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía, Salitre, Lomas de Sargentillo, Nobol et Isidro Ayora nuncupatorum atque pagum rura-lem municipii vulgo dicti Samborondón, in provincia de Guayas constitutorum, finibus in praesens circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim, Daulensem appellandam, erigimus ac constituimus. Huius novae dioecesis sedem in eadem urbe Daula decernimus templumque

paroeciale ibi exstans, Deo Domino Nostro a Miraculis dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus. Novam insuper dioecesim Daulensem statuimus Metropolitanae Ecclesiae Guayaquilensis suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subiectum. Acta et documenta omnia, quae ad novam dioecesim eiusque clericos, fideles et bona temporalia forte pertineant, a Curia Guayaquilensi ad Curiam Daulensem quam citius transmittantur.

Cetera vero quae ad dignam Praesulis sustentationem atque ad Mensam vulgo *Mitra*, ad Seminarii dioecesani erectionem necnon candidatorum ad sacerdotium institutionem, ad Consilii Presbyteralis, Collegii Consultorum et Consilii a Rebus Oeconomicis constitutionem et bonorum administrationem pertinent, secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur. Simul ac Daulensis dioecesis erectio ad effectum deducta fuerit, eo ipso censeantur dioecesi illi adscripti sacerdotes, in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Aequatoria pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die secundo mensis Februarii, in Praesentatione Domini, anno bismillesimo vicesimo secundo, Pontificatus Nostri nono.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 558.134

#### LITTERAE APOSTOLICAE

T

### «Doctoris unitatis»

quibus sanctus Irenaeus Lugdunensis Ecclesiae doctor proclamatur.

#### FRANCISCUS PP.

#### AD PERPETUAM REI MEMORIAM

1. «Ecclesia, et quidem in universum mundum disseminata, diligenter custodit quasi unam domum inhabitans, et similiter credit his videlicet quasi unam animam habens et unum cor, et consonanter haec praedicat et docet et tradit quasi unum possidens os. Nam etsi in mundo loquelae dissimiles sunt, sed tamen virtus traditionis una et eadem est» (Adversus haereses I, 10, 2).

Fervidum hoc Ecclesiae unitatis uniusque fidei studium praecipuum est quiddam doctrinae ac pastoralis actionis sancti Irenaei, qui fuit Episcopus Lugdunensis. «Pastor ac Magister» tituli sunt qui eundem primitus designant. Benedictus XVI, Decessor Noster, sic ipsum descripsit: «Irenaeus prae omnibus rebus homo est fidei ac Pastor. Boni Pastoris obtinet moderationem, locupletem doctrinam, missionarium ardorem. Sicut scriptor duplex propositum persequitur: doctrinam a vi haereticorum arcendam, atque fidei veritatem plane explicandam» (Audientia Generalis, die xxvIII mensis Martii anno MMVII).

Miranda est Irenaei theologia suam propter amplitudinem eoque quod fidei prae se fert facies per ordinatam congruentiam ac dialogicam rationem, quod illis temporibus haud usu veniebat. Hodie nobis ipse unum fidei prospectum praebet, non obseratae ac dialogo patentis, quae multum conferre potest ad universalis fraternitatis pacisque iter suscipiendum. Itaque Nos Ipsi quondam autumavimus, «eius nomen, Irenaeum, pacis secum ferre verbum» (Audientia ad Coetum Mixtum Operis Orthodoxi Catholici «Sanctus Irenaeus», die vii mensis Octobris anno MMXXI). Artifex est ille praestantis speciminis cuiusdam theologici, quod fidei unitatem sicut animum collocat

propositi et salutis complendae. Quandoquidem ordinate totam fidem christianam circa praecipuam partem colligere valet, doctus ipse est et efficax catechista. Stuporem enim concitat quam magna Dei creatoris liberalitas, excelsa Redemptoris misericordia, humilis et oboedientis usque ad crucis mortem, quam efficax Spiritus Sancti virtus, qui vitam tribuit et ad historiae plenitudinem perducit.

2. Irenaeus probabiliter Smyrnae (hodie Izmir) in Turcia inter annum cxxx et cxl natus est. Inde ab adulescentia apud scholam Episcopi, sancti Polycarpi, est institutus, qui porro discipulus fuit sancti Ioannis, Apostoli et Evangelistae. Anno clxxvii presbyter est demonstratus Ecclesiae Lugdunensis, in Gallia, ubi magna christianorum communitas efflorebat, ex Asia Minore oriundorum. Nam illo ipso anno, ei concreditum est officium epistulas Romam deferendi, ad Eleutherium Papam, qui de condicione Lugdunensis Ecclesiae edoceretur, persecutionem patientis atque rigore heterodoxo Montanistarum signatae. Suam in urbem reversus, comperit Potinum, primum sanctum Episcopum Lugdunensem, mortuum esse in carcere, ob tormenta a persecutoribus lata, et cum eo simul alios martyres vita fidem pependisse, quam profitebantur. Lugdunensis tum Sedis electus est Episcopus, ubi feracem egit pastoralem operam necnon diligentem praestitit institutionem. Anno cen obiisse perhibetur.

Sua per scripta non modo Irenaeus gnosticismi confutat et respuit principia, quorum distracta et errata plane ostendit, sed in primis sibi sumit officium explanandi ac tuendi fidei doctrinae fundamenta. Ex eius operibus, duo ad nos pervenerunt, quorum maius Exprobrationes et eversiones falsae agnitionis, quod noscitur sub titulo Adversus haereses, atque Demonstratio apostolicae praedicationis.

Gnostici christianae doctrinae interpretationem putaverunt veluti paucorum privilegium, quae super conceptionem dualisticam et omnia in deterius referentem nititur, ex qua peculiares falsae doctrinae de universo mundo, de homine et de salute in Christo originem ducebant. Earum inceptum erat exsistentia, secus Deum bonum, cuiusdam negativi principii, ex quo res materiales procedunt. «Meditantes – autem – de operibus Irenaei, ad communionem cum omnino felici fidei prospectu pervenimus», veluti asse-

verabat Praedecessor Noster sanctus Ioannes Paulus II (Sermo ad Corpus Academicum Catholicae Universitatis Lugdunensis, Iter Apostolicum in Galliam, die VII mensis Octobris anno MCMLXXXVI).

Radix felicis huius prospectus fuit experientia quam ipse sanctus Lugdunensis fecit, in seipso in unicitate fidei discrimina duorum mundorum componens, scilicet illius orientalis, ex quo proveniebat, necnon occidentalis in quo Episcopus creatus est. Doctrinam Ecclesiae, quae a Scriptura et a Traditione apostolica ducta est, ille quidem invenit quasi fulcimentum aedificii huius univocae fidei. Ad ipsam direxit propriam vitae rationem, propriam doctrinam atque propriam pastoralem et formativam actionem. Haec enim unitas, quae quamlibet differentiam praecedit, omnibus patet, sine exclusionibus, et immo reditum ad seipsam sollicitat eorum, qui ab illa abierunt.

3. Notionem Ecclesiae, a sancto Irenaeo praebitam, plane nomen Graecum describit quod ipse, primus inter omnes auctores christianos ad eam describendam voluit adhibere. Est nomen «synodìa», id est turmae commeatus progressus in quo omnes eiusdem itineris eiusdemque propositi participes sunt. De imagine mira arte confecta agitur, quam Nos Ipsi in Adhortatione Apostolica Evangelii gaudium de Evangelio nuntiando in mundo hodierno evocavimus. Hic «turmae commeatus solidalis» (Evangelii gaudium, 87), scilicet Ecclesia, est omnino locus excellenter cuiusdam unitatis quae non deprimit, verumtamen diversitates probat et congregat. Itaque eius considerans progressum, potius quam intus distinctiones, Irenaeus elate autumat hoc in turmae commeatu quemque hominem participare iter salutis posse.

Haud forte Lugdunensis socius Pontificum Romanorum fuit ad Ecclesiae unitatem tuendam, quam divulgatio montanismi necnon dissentiones de die Paschatis celebranda in Oriente et Occidente minabantur, hoc modo testans plenam communionem fieri posse tantummodo si quaestiones minoris ponderis superatae forent. Ipse, veluti pastor, in Sacris Scripturis utique, in Traditione et in Eucharistia congruentia fidei vincula et semitam securam pro Ecclesiae itinere agnoscit.

Indicium certum veritatis Evangelii est prorsus Traditio apostolica: novitas praedicationis Apostolorum mandato tradita est veluti doctrina oralis et deinde per scripta translata. Apostolorum *Credo* instrumentum ad Canonem Scripturarum interpretandum praebet . Successioni apostolicae ac proinde episcopali veritatis charisma traditum est, quod initium fit theologiae magisterii. Traditio quippe, vis quaedam vivens, numquam ut doctrina anonyma habetur, sed tantum personis nectitur quantum Evangelium, ab Irenaeo praedicatum, illud idem est, quod ipse a Polycarpo accepit, Episcopo Smyrnensi, sicut Evangelium a Polycarpo originem ducit a Ioanne Apostolo, cuius Polycarpus discipulus fuit. Hoc modo Episcoporum successio, continuata series, quae ab Apostolis initium coepit necnon Traditio apostolica, veluti principium doctrinale, inter se congruunt. «Haec fides – scribit sanctus Irenaeus – quae semper a Spiritu Dei quasi in vaso bono eximium quoddam dispositum iuvenescens et iuvenescere faciens ipsum vas in quo est» (*Adversus haereses* III, 24, 1).

4. Ad Irenaei mentem unitas Ecclesiae et etiam in ipsa Ecclesia planius ostendunt Oeconomiam per quam Deus mundum salvavit et seipsum homini revelavit. Una sola quidem est Oeconomia Dei, unum quidem consilium quod omnia complectitur. Eius in dynamismo tamen vocationalis processus unitatis fundatur, ad quem Ecclesia vocata est, cuius signa certa iam velut donum experitur, sed quem exspectat ut in plenitudine se perficiat.

Illam unitatem iam Revelationis fontes exprimunt, sicut etiam Oecumenicum Concilium Vaticanum II affirmat quod, de Divina Revelatione transmittenda, saepe ad Irenaei doctrinam se rettulit. Secundum Lugdunensem, Vetus et Novum Testamentum inter se iugantur in signo salvificae paedagogiae Dei, quae tempore praefigurationis et postea Revelationis se explicat. Eodem modo Irenaeus exprimit Iesu Evangelium quadriforme esse, ita diligentius delineans dissimilitudinum compositionem in unitatem. Pariter enim, in veritatis exquisitione fides et ratio ad dialogum vocantur, utraque invicemque diaconiam veritatis exercens. Hac de causa indissociabiles sunt progressus humanus, naturalis intellegendi facultas et gratiae donum.

Etiam Irenaei in anthropologia inter se coniunguntur quaedam mundi integralis notio necnon hominis universa visio. Eius vero anthropologia unitiva in homine, qui Dei imago est, fundatur, quod quidem argumentum refertur ad historiam salutis. Eo quod Dei est imago, homo in se ad divinum

quoddam ingenium gerit aptum, quandoquidem stigmate suae originis in Deo signatus est. Hoc in sensu homo in omnia et ad omnia salvus est. Praeterea ille, per suos actus morales, vocatus est ad manifeste respondendum se ad Dei imaginem creatum esse, ita transfigurans actam propriam vitam in locum similitudinis Creatori crescentis, ad plenam vitam.

Cardo creationis complendae et potius redemptionis hominis est Verbi Incarnatio, in qua omnia coniunctionem et sensum inveniunt. Incarnatio bonum est consilium, quod ex Dei dilectione pro homine oritur, potius quam quidem responsum ad peccatum ab illo commissum. Christus omnium rerum medium obtinet locum; Ipse in creatione adest, in medio historiae per Incarnationem se manifestavit et in exodio saeculi veniet.

Finis quidem omnino et perfecte manifestabit id quod in mysterio originali continetur, quoniam Ille venturus est in fine Qui in principio erat. Christus omnes et omnia ad seipsum trahet (cfr Io 12, 32). Hoc enim modo ut ex nihilo Deus creaverat omnia, ita creatio non destruetur, sed salva erit pleneque perfecta. Ideo, eschatologicus prospectus sancti Irenaei est huius creationis exaltatio ac transfiguratio et non eius transgressionis annuntiatio. Tempus hoc, quod exspectatio plenae consummationis Dei Oeconomiae est, quoddam est tempus hominis accommodationis ad plenam cum Deo communionem.

5. Ab eminenti doctrina Irenaei Lugdunensis vestigia theologiae sancti Ioannis necnon theologiae sancti Pauli exstant. Illius ipse debitor est doctrinae incarnationis Verbi (cfr Io 1, 14; 1 Io 1, 1-3). Alteri autem recapitulationis argumentum omnium rerum in Christo debet (cfr Eph 1, 1-12; Col 1, 16-17), quod verus et proprius theologiae Irenaei cardo fit.

Recursus ad hanc Apostolorum sapientiam certos fructus apud sanctum Episcopum Lugdunensem praebet. Unitas de qua ipse loquitur, quae quidem dissimilitudines praecedit sed flagitat plenam et visibilem compositionem, progreditur evitans opposita et favens viribus quae coniungunt. Si per concordiam et cohaerentiam scientia Dei expeditur, inde consequitur ut methodus adhibenda tractet conflictus in prospectu maioris rationis. Invitat igitur ut tempora certa, Graece kairòi appellata, agnoscantur, quae salutis Oeconomiam modulantur quaeque doctrinalem concentum multiso-

num componunt sicut hominis educationem necnon haec per vestigia denuo historiae sensum delineant.

Communio igitur missionem Ecclesiae designat atque se exprimit per varietatem tum salutarem tum vivificantem. Discrimina non possunt ignorari vel potius ad quaerendam fidei unitatem et apostolicae missionis propellunt. In unitatem, quae efficitur per Eucharistiam, homines simul vocantur ad gratias agendas Patri de opera pro iis in Christo Iesu perfecta. Ad Irenaei mentem, Eucharistia ratio vivendi, viva testificatio, gratae beneficii memoriae celebratio erga Deum est.

6. Saeculorum decursu nomini sancti Irenaei Lugdunensis doctoris titulum saepe addictum est. Ita iam asseverabat Synaxarium Armenium saeculi XIII. Missale Ecclesiae Lugdunensis anni MDCCXXXVII, cum sanctum Irenaeum uti patronum suum celebrat, de eo loquitur uti de «eminenti Ecclesiae doctore». Proprium quoque liturgiae illius praeclarae Archidioecesis, continuo post Oecumenicum Concilium Vaticanum II approbatum, eum Episcopum Lugdunensem et Ecclesiae doctorem indicabat. Ecclesiae Lugdunensis publica monumenta uti «doctorem eximium, maximum, praeclarum» perpetuo eum exhibuerunt.

Anno igitur MMXVII petitio Nobis pervenit ex parte Eminentissimi Cardinalis Philippi Barbarin, tunc Archiepiscopi Lugdunensis, qui expostulabat, ut sanctus Irenaeus Ecclesiae doctor, titulo *Doctoris unitatis*, renuntiaretur. Eandem habuerunt rationem plurimae postulationes, quae sequentibus mensibus non modo a Curiae Romanae Dicasteriis vel ab Episcopis dioecesanis Nobis pervenerunt, verum etiam a moderatoribus aliarum christianarum confessionum, itemque ab ecclesialibus coetibus atque culturalibus magni ponderis institutis. Cunctae quoque Galliae, Germaniae, Italiae, Hispaniae, Canadae et Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis Conferentiae Episcopales sese tantis votis coniunxerunt.

Nobis assentientibus, Congregatio de Causis Sanctorum iter praevisum incohavit ad titulum Universalis Ecclesiae doctoris assequendum. Uti denique ex Constitutione Apostolica *Pastor Bonus*, n. 73, provisum est, die I mensis Iunii anno MMXXI Congregatio pro Doctrina Fidei *eminenti doctrinae* Irenaei Lugdunensis in scriptis suffragata est. A Congregatione de Causis

Sanctorum ideo Positio super Ecclesiae doctoratu sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis diligenter exarata est, quae, Venerabili Fratre Horatio Francisco Piazza, Episcopo Suessano, ponente, pervestigationi subiecta est Patrum Cardinalium et Episcoporum, eiusdem Congregationis Plenaria in Sessione diei xviii mensis Ianuarii anno MMXXII coadunatorum, omnium cum felici suffragio. In Audientia perendie xx mensis Ianuarii, Venerabilis Frater Noster Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, eiusdem Dicasterii Praefectus, Nos singillatim de Causae itinere ac concordibus votis Patrum Congregationis certiores fecit, Nobis suadensut ea reciperemus et ideo renuntiaremus sanctum Irenaeum Lugdunensem doctorem Ecclesiae Universalis titulo Doctoris unitatis.

Hodie, igitur, dum fidelium populus maxime precatur pro Christi gregis unitate, per totum orbem terrarum diffusi, Deo adiuvante totaque Ecclesia plaudente, una cum nonnullis christianis confessionibus, Nostra manu verba haec subscripsimus: «Sanctus Irenaeus Lugdunensis, qui ex Oriente pervenit, munere suo episcopali in Occidente functus est: ipse spiritualis atque theologicus pons inter orientales et occidentales christianos factus est. Nomen eius, Irenaeus, eandem pacem, quae a Domino originem ducit et reconciliat in unitatem redintegrans, exprimit. His rebus, de consilio Congregationis de Causis Sanctorum, Nostra Apostolica potestate eum Ecclesiae doctorem declaramus, titulo *Doctoris unitatis*. Tanti Magistri doctrina omnium Domini discipulorum iter magis magisque ad plenam communionem confirmet».

Haec edicimus et statuimus decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; sicque rite indicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die vicesimo primo mensis Ianuarii, anno Domini bismillesimo vicesimo secundo, Pontificatus Nostri nono.

#### **FRANCISCUS**

#### П

#### Venerabili Dei Servo Michaëli McGivney caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Qua ratione et quomodo Deum et fratres nostros amaverimus, id nos pulchros Dei oculis reddet » (eius ex scriptis).

Venerabilis Dei Servus suum sacerdotale munus usque summi fecit, in populum Dei dilectionem usque conversum. Ex pastorali fecunditate, diuturna precatione sustentata, nova instrumenta reperire valuit ad evangelicum nuntium diffundendum.

In oppido Waterbury Connecticutae, in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis, die XII mensis Augusti anno MDCCCLII, primus ex tredecim liberis, natus est ex Hiberna familia, quae illuc migraverat. Sedecim annos natus vocari se ad sacerdotium animadvertit, eius paroco suffragante, et in Collegium Sancti Hyacinthi Quebeci est ingressus. Studiorum curricula agere perrexit apud Seminarium Dominae Nostrae Angelorum Novi Eboraci ac postea apud Seminarium Sanctae Mariae Montis Realis. Mortuo patre anno MDCCCLXXIII, studia intermissurus erat, subsidiis deficientibus, sed Episcopus Hartfortiensis pecuniae bulgam ei suppeditavit, quae sivit ut suam institutionem in collegio Sanctae Mariae Baltimorae ad finem adduceret, quod Sodales Societatis Presbyterorum a S. Sulpitio moderabantur. Anno tandem MDCCCLXXVII sacerdotali ordine auctus est. Catholicae Ecclesiae in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis difficilia exstabant tempora, quam Hiberni ac Germani advenae plerumque occupabant, pauperes quidem et in sociali margine versantes, assidui tamen operarii et fide solidi. Post presbyteralem ordinationem adeptam in paroeciam Sanctae Mariae oppidi New Haven parochus missus est ad Evangelium nuntiandum et in fidelibus applicandum beneficium. Pauperibus iuvandis et iuvenibus colendis operam dedit, ceterum promovendo paroecialem consociationem ad alcoholismum

arcendum, inter proletarios grassantem. Die II mensis Februarii anno MDCCCLXXXII, una cum laicorum catholicorum manipulo "Columbi Equites" condidit, quae est consociatio ad sustinendas in fide et adiuvandas familias, in paupertate ob morbum vel patrisfamilias mortem versantes. Hodie in omni terrarum orbe adest, plus quam quindecies centena milia sodalium annumerans, qui evangelizationi, caritati, stirpibus integrandis ac libertati religiosae tuendae opem ferunt. Hanc per operam Venerabilis Dei Servus catholicos in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis sustinere voluit eorumque socialem inclusionem fovere, in quodam nempe cultus ambitu, eis plerumque averso, eadem opera eos arcendo a secretis coetibus, in primis a francomurariorum secta, quae oeconomica ac socialia beneficia pollicebatur. Anno mdccclxxxiv pater McGivney in paroeciam Sancti Thomae in oppido Thomaston Connecticutae translatus est, ubi suam pastoralem operam agere et ubi "Equites" tueri perrexit ut cappellanus, licet Secretarii munus deseruisset. Pestilentia quadam urgente Venerabilis Servus Dei, cuius corpus compluribus laboribus afficiebatur, gravem pneumopathiam ostendebat, fortasse phthysim, quae insanabilis reperta est. Pervenit sic die XIV mensis Augusti ad suae vitae finem, solummodo xxxviii annos natus. Die xviii mensis Augusti anno MDCCCXL subsequentis elatus est, omnium ordinum magna interveniente turma, ad aestimationem testandam sanctitatis famae, qua iuvenis sacerdos fruebatur. Exemplum est sacerdotis catholici prudentis ac tenacis, ex toto Dei populo addicti, qui magna proposita demonstrare et peculiares semitas struere valebat. Peculiare quidem est exemplar presbyteri Novi Mundi, qui fidelitatem coniungit Hibernis catholicis fundamentis, quique item praeclaris formis et revera temporum provocationibus respondere valet.

Ob continuatam et crebrescentem sanctitatis famam, beatificationis Causa apud Curiam archiepiscopalem Hartfortiensem in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis incohata est. Eius iuridica validitate per decretum Congregationis de Causis Sanctorum die XIV mensis Aprilis anno MM agnita, Positio est comparata atque in Congressu peculiari die XII mensis Februarii anno MMVIII Consultores theologi favens suffragium de virtutibus heroum in modum exercitis tulerunt. Idem iudicarunt Patres Cardinales et Episcopi

in Sessione Ordinaria die XI mensis Martii anno MMVIII coadunati; sic Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die XV mensis Martii anno MMVIII congruum decretum ederet. Beatificationis insuper causa mira asserta sanatio exhibita est, quam Medici Consultores eiusdem Congregationis, in sessione die X mensis Octobris anno MMXIX, ad scientiam inexplicabilem putarunt. Consultores theologi, in Congressu peculiari di XVII mensis Decembris subsequentis coadunati, eandem Venerabilis Servi Dei intercessioni adscripserunt atque idem iudicarunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XII mensis Maii anno MMXX. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die XXVII mensis Maii anno MMXX congruum decretum evulgaret atque statuimus insuper ut beatificationis ritus die XXXII mensis Octobris anno MMXX Hardifordiae in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Servum Dei Michaëlem McGivney:

Nos, vota Fratris Nostri Leonardi Pauli Blair, Archiepiscopi Metropolitae Hartfortiensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Michaël McGivney, presbyter dioecesanus, Fundator Equitum Columbi, fervens in Evangelio annuntiando, qui mire subveniebat indigentium necessitatibus, christianam promovens solidalem caritatem ac mutuum auxilium, Beati nomine in posterum appelletur atque die decima tertia mensis Augusti quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Decet prorsus insignem fidei testem magnificare, utpote cum eximias dederit religiosae pietatis operositatisque testificationes, totam suam vitam Deo addixerit atque pro Christi Ecclesiaeque amore suam Dei plebi industriam dicaverit.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die xxxi mensis Octobris, anno mmxx, Pontificatus Nostri octavo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 563.361

#### Ш

Venerabili Dei Servo Ioanni Roig i Diggle caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in aeternam vitae resurrectionem suscitabit» (2 Mac 7, 9).

Venerabilis Servus Dei Ioannes Roig i Diggle, fide repletus, Domino suum corpus tradere non recusavit, certus se resurrecturum ad vitam aeternam. Cum a persecutoribus fugere posset, non modo se capi passus est, sed martyrii tempore benedicens ac suis persecutoribus ignoscens interiit.

Barcinone die XII mensis Maii anno MCMXVII a Raimundo et Mathilde Diggle Puckering natus est, femina quidem Barcinonensi sed ex Britannia oriunda. In Collegio Fratrum Scholarum Christianarum studia incohavit, in via Condal, ac deinceps in Collegio Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, in via Diputación, ubi se paravit ad Baccalaureatum recipiendum. Eius magistri fuerunt pater Ignatius Casanovas ac pater Franciscus Carceller, ipsi quoque martyrio interfecti et iam beati. Oeconomicam incommodam ob condicionem familia Roig Barcinonem relinquere et oppidum Masnou petere coacta est. Ut auxilium ferret, Ioannes in textrino quodam opus ut subiectus fecit, haud studia deserens. Foederationi Iuvenum Christianorum Cataloniensium nomen dedit atque anno mcmxxxv Praeses electus est "Praecursorum". Die noctuque operabatur, hamaxosticho Barcinonem petens. Cotidie hora sexta matutina, priusquam operari inciperet, sanctae Missae intererat ac sacram Eucharistiam recipiebat. Cum persecutiones adversus christianos inciperent, Venerabilis Servus Dei et tota familia, cum vulgo christiani firmi haberentur, de vita pertimescere coeperunt. Pater Barcinonem se contulit, at Ioannes Roig abeundi consilium reiecit ut matrem sororemque assideret. Adesse non timuit ut suum parochum adiuvaret, cum milites paroeciale templum incenderent, in se sic convertens seditiosorum animum. Die xx mensis Iulii anno mcmxxxvi sinistrae partis seditiosae milites Foederationis Iuvenum Christianorum Cataloniensium sedem incenderunt atque Venerabilis Servus Dei eventum est interpretatus: "Nunc plus quam umquam nobis pro Christo est pugnandum".

Die XI consequentis mensis Septembris rebelles eius ostium pultarunt ut suo arbitratu eum caperent. Postquam sacras species consumpserat, quas ex licentia domi servaverat, ne violarentur, sese tradidit. Manuballista absque iudicio ipsa nocte est necatus, in coemeterio oppidi sancta Coloma de Gramanet. Antequam necaretur milites siverunt ut loqueretur et ipse dixit: "Deus vobis ignoscat, quomodo vobis ego ignosco".

Continuata martyrii fama effecit ut Archiepiscopus Metropolita Barcinonensis martyrii Causam incoharet. Dioecesana Inquisitione Barcinone a die IV mensis Octobris anno MCMXCIX ad diem XVI mensis Maii anno MMI acta est, quam validam die VI mensis Iunii anno MMIII iudicavit Congregatio de Causis Sanctorum. Comparata Positione, Consultores Theologi, in Congressu peculiari die IX mensis Decembris anno MMXIV coadunati, favens suffragium tulerunt et Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die I mensis Octobris anno MMXIX, Venerabilis Servi Dei mortem verum martyrium iudicaverunt. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum evulgaret et statuimus item ut beatificationis ritus Barcinone, in Hispania, die VII mensis Novembris anno MMXX, celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Dei Servum Ioannem Roig i Diggle.

Nos vota Fratris Nostri Ioannis Iosephi S.R.E. Cardinalis Omella Omella, Archiepiscopi Metropolitae Barcinonensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Roig i Diggle, christifidelis laicus et martyr, qui plane vivens gratiam baptismi, strenuus testis fuit Domini Iesu inter operarios nec timuit Ipsi fidelis manere usque ad supremum vitae donum, Beati nomine in posterum appelletur, atque die sexta mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic iuvenis spiritali progressu eminuit atque fidei insignia testimonia dedit, Evangelii praecepta studiose servans et in cotidiana vita, arduis etiam in circumstantiis, assidue sequens. Dum illius consideramus vitam, mirabile fortitudinis exemplum et summam amoris testificationem, ad altiorem usque in nostro itinere imitationem Salvatoris pervenire volumus, in confessione verae fidei aeternam gloriam Trinitatis agnoscentes.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die VII mensis Novembris anno MMXX, Pontificatus Nostri octavo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 546.294

# **EPISTULAE**

T

Ad Em.mum Ioannem Franciscum S.R.E. Cardinalem Ravasi, occasione XXV Sessionis Publicae Academiarum Pontificiarum.

Al caro Fratello
Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
e del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie

È ormai imminente la xxv Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, che avrà come momento centrale il conferimento del Premio annualmente attribuito a distinti studiosi. Tale incontro, rimandato lo scorso anno a causa della pandemia, si rinnova ora malgrado le difficoltà che permangono. Esso infatti è fondamentale per il dialogo tra le Accademie e per il riconoscimento dato ai giovani talenti che si distinguono nei rispettivi ambiti culturali e tematici.

Questa xxv edizione è curata dalla Pontificia Accademia Romana di Archeologia e dalla Pontificia Accademia *Cultorum Martyrum*, le quali, in occasione del bicentenario della nascita del grande archeologo Giovanni Battista de Rossi, hanno opportunamente voluto dedicarla a lui.

Giovanni Battista de Rossi è considerato il fondatore dell'archeologia cristiana moderna. Infatti, il suo contemporaneo Theodor Mommsen affermò che egli "aveva elevato questa disciplina da mero passatempo di studiosi a vera scienza storica".

L'attività del de Rossi fu fortemente incoraggiata dal Beato Pio IX, che il 6 gennaio 1852 istituì la Commissione di Archeologia Sacra «per la più efficace tutela e sorveglianza dei cemeteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbio, per la scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cemeteri, e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi si venisse ritrovando o si fosse riportato alla luce». L'archeologo romano fu ugualmente caro a Leone XIII, che lo volle ospite nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo nell'ultimo periodo della sua vita.

Il sostegno del Papa si tradusse anche nell'acquisto, da parte della Santa Sede, di alcuni terreni sovrastanti le più importanti catacombe, così da preservare dall'attività edilizia quelle fondamentali testimonianze del cristianesimo della prima ora, alle quali il de Rossi ha consacrato i suoi studi e i suoi scavi.

Fu così che, negli anni centrali dell'ottocento, tornò alla luce il più antico nucleo cimiteriale di San Callisto, dove si identificò la cripta dei Papi, del III secolo, e quella di Santa Cecilia, avvicinando gli specialisti e i fedeli alle testimonianze archeologiche e, attraverso di esse, alla fede salda e fervente di quelle antiche comunità cristiane.

Mediante lo studio comparato delle fonti documentarie e delle memorie archeologiche, Giovanni Battista de Rossi scoprì molte tombe di martiri romani e, insieme a collaboratori e giovani studiosi, rinverdì il culto ad essi rivolto. Le tombe dei martiri e le loro memorie rappresentano i centri di interesse privilegiati del grande archeologo romano, che gettò le fondamenta di una disciplina vivace e pronta a cogliere il messaggio proveniente dalle catacombe cristiane, intese come luoghi del riposo provvisorio in attesa della risurrezione. Egli percepì e fece emergere il significato profondo di quelle necropoli ipogee, costellate di migliaia di loculi tutti uguali, quasi a voler esprimere plasticamente la fraternità e l'uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa.

I pellegrinaggi, che anche ai nostri giorni si sviluppano lungo molte delle gallerie catacombali scoperte e studiate dal de Rossi, ripercorrono gli itinerari dei fedeli dei primi secoli, i quali, con emozione, giungevano ai sepolcri dei martiri per sfiorare quelle semplici tombe e per lasciare, attraverso i tanti graffiti ancor oggi leggibili, un'invocazione, una supplica, un segno di devozione.

Di Giovanni Battista de Rossi ammiriamo lo straordinario impegno come studioso instancabile, che pose le basi di una disciplina scientifica, l'archeologia cristiana, presente ancor oggi in molte Università; e ricordiamo altresì la passione con cui visse quella che per lui era una vera e propria vocazione: scoprire e far conoscere sempre meglio la vita delle prime comunità cristiane di Roma, attraverso tutte le fonti possibili, cominciando proprio da quelle archeologiche ed epigrafiche.

Il suo esempio merita di essere riproposto per promuovere e sviluppare gli studi di archeologia cristiana, oltre che negli ambiti specialistici, anche nelle Università e negli Istituti in cui sono presenti gli insegnamenti di teologia e di storia del cristianesimo.

Volendo, pertanto, incoraggiare coloro che con grande impegno ed entusiasmo, sulla scia di Giovanni Battista de Rossi, si dedicano alle ricerche archeologiche e agli studi storici e agiografici, sono lieto di assegnare la Medaglia d'oro del Pontificato alla ricerca "The Machaerus Archaeological Excavations", diretta dal Professor Gyözö Vörös, membro della Hungarian Academy of Arts, i cui risultati sono raccolti in tre monumentali volumi concernenti la cittadella giordana prospiciente il Mar Morto.

Quale segno di incoraggiamento per gli studi archeologici sui monumenti paleocristiani, assegno, poi, ex aequo, la Medaglia d'argento del Pontificato al Dottor Domenico Benoci, per la tesi su "Le iscrizioni cristiane dell'Area I di San Callisto", e al Dottor Gabriele Castiglia, per la monografia "Topografia cristiana della Toscana centromeridionale".

Augurando a tutti gli Accademici e ai partecipanti alla xxv Seduta Pubblica un impegno sempre più fecondo per promuovere l'umanesimo cristiano, invoco la materna protezione di Maria, Regina dei martiri, affinché vi accompagni sempre nel vostro itinerario umano e accademico, e imparto di cuore a voi e ai vostri cari la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 1 febbraio 2022

FRANCESCO

# $\Pi$

Ad Praesidem Conferentiae Mundialis Institutorum Saecularium, occasione LXXV anniversariae memoriae a Constitutione Apostolica Provida Mater Ecclesia promulgata.

Alla Signora Jolanta Szpilarewicz Presidente della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari

Ricorre oggi il 75° anniversario della pubblicazione della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia*, nella quale il mio predecessore Pio XII riconosceva la forma di testimonianza che, soprattutto a partire dai primi decenni dello scorso secolo, si andava diffondendo fra laici cattolici particolarmente impegnati.

Un anno dopo, il 12 marzo 1948, con il Motu proprio *Primo feliciter* lo stesso Pontefice aggiungeva una chiave interpretativa importante: rispetto a *Provida Mater*, che vi indicava semplicemente come "Istituti", il motu proprio aggiungeva che l'identità specifica del vostro carisma proviene dalla secolarità, definita «ragion d'essere» degli Istituti stessi (*Primo feliciter*, 5). Veniva così conferita piena legittimazione a questa forma vocazionale di consacrazione nel secolo. Come ho avuto modo di dirvi cinque anni fa, continuo a pensare che quel documento fu «in un certo senso rivoluzionario» (*Messaggio ai partecipanti alla conferenza italiana degli Istituti Secolari*, 23 ottobre 2017).

Cara Sorella, da *Provida Mater* sembrano passati più di 75 anni, se guardiamo ai cambiamenti avvenuti nella Chiesa e agli sviluppi di tanti movimenti ecclesiali e comunità con carismi simili al vostro. Ora so che state preparando con grande impegno la prossima Assemblea, che si terrà in agosto e della quale, se Dio vorrà, verrò volentieri a concludere i lavori. Ma vorrei già da ora ringraziarvi per il vostro servizio e per la vostra testimonianza. Desidero invitarvi, specialmente nei prossimi mesi, a invocare in modo particolare lo Spirito Santo perché rinnovi in ciascun membro degli Istituti Secolari la forza creativa e profetica che ne ha fatto un dono tanto grande alla Chiesa prima e dopo il Concilio Vaticano II.

Una grande sfida riguarda il rapporto tra secolarità e consacrazione, aspetti che siete chiamati a tenere insieme. A motivo della vostra consacrazione è facile infatti assimilarvi ai religiosi, ma vorrei che la vostra

profezia iniziale, in particolare il carattere battesimale che connota gli Istituti secolari laicali, vi caratterizzi. Siate animati, cari membri degli Istituti Secolari laicali, dal desiderio di vivere una "laicità santa", perché voi siete un'istituzione laicale. Siete uno dei carismi più antichi e di voi la Chiesa avrà sempre bisogno. Ma la vostra consacrazione non deve essere confusa con la vita religiosa. È il battesimo che costituisce la prima e più radicale forma di consacrazione.

Nel greco ecclesiale antico, si era soliti chiamare "santi" i fedeli battezzati. Sia il termine greco hagios che quello latino sanctus si riferiscono non tanto a ciò che è "buono" in se stesso, ma a "ciò che appartiene a Dio". È in questo senso che san Paolo parla dei cristiani di Corinto come hagioi, nonostante i loro disordini e litigi, per indicare non qualche forma umana di perfezione, ma l'appartenenza a Cristo. Ora, con il battesimo apparteniamo a Lui. Siamo fondati in una comunione intramontabile con Dio e tra di noi. Questa unione irreversibile è la radice di ogni santità, ed è anche la forza per separarci a nostra volta dalla mondanità. È dunque il battesimo la sorgente di ogni forma di consacrazione.

D'altra parte, i voti sono il sigillo del vostro impegno per il Regno. Ed è proprio questa dedizione indivisa al Regno che vi permette di rivelare la vocazione originaria del mondo, il suo essere a servizio del cammino di santificazione dell'uomo. Lo specifico del carisma degli Istituti Secolari vi chiama ad essere radicali e al tempo stesso liberi e creativi per accogliere dallo Spirito Santo il modo più opportuno di vivere la testimonianza cristiana. Siete istituti, ma non istituzionalizzatevi mai!

La secolarità, vostro tratto distintivo, indica una precisa modalità evangelica di essere presenti nella Chiesa e nel mondo: come seme, lievito. A volte si è usata la parola "anonimi" per riferirsi ai membri degli Istituti Secolari. Preferisco dire che siete nascosti all'interno delle realtà, proprio come il seme nella terra e il lievito nella pasta. E di un seme o del lievito non si può dire che sono anonimi. Il seme è premessa di vita, il lievito è ingrediente essenziale perché il pane sia fragrante. Vi invito dunque ad approfondire il senso e il modo della vostra presenza nel mondo e a rinnovare nella vostra consacrazione la bellezza e il desiderio di partecipare alla trasfigurazione della realtà.

C'è un passo nuovo da compiere. In origine avete scelto di "uscire fuori dalle sacrestie" per portare Gesù nel mondo. Oggi il movimento di uscita deve essere completato da un impegno a rendere presente il mondo (non la mondanità!) nella Chiesa. Molte questioni esistenziali sono arrivate in ritardo sulle scrivanie dei vescovi e dei teologi. Voi avete vissuto in anticipo numerosi cambiamenti. Ma la vostra esperienza non ha ancora arricchito sufficientemente la Chiesa. Il movimento di profezia che vi interpella oggi è il passo successivo a quello che vi ha visti nascere. Ciò non vuol dire tornare in sacrestia, ma essere "antenne recettive, che trasmettono messaggi". Volentieri lo ripeto: «siete come antenne pronte a cogliere i gemi di novità suscitati dallo Spirito Santo, e potete aiutare la comunità ecclesiale ad assumere questo sguardo di bene e trovare strade nuove e coraggiose per raggiungere tutti» (Discorso alla conferenza italiana degli Istituti Secolari, 10 maggio 2014).

Nell'enciclica Fratelli tutti ho ricordato che il degrado sociale ed ecologico in cui versa il mondo d'oggi (cfr cap. I) è anche conseguenza di una modalità impropria di vivere la religiosità (cfr cap. II). È quanto sottolinea il Signore attraverso la parabola del buon Samaritano, nella quale non denuncia la cattiveria dei briganti e del mondo, ma una certa mentalità religiosa autoreferenziale e chiusa, disincarnata e indifferente. Penso a voi come a un antidoto a questo. La secolarità consacrata è segno profetico che esorta a rivelare con la vita più che con le parole l'amore del Padre, a mostrarlo quotidianamente sulle strade del mondo. Oggi non è tanto il tempo dei discorsi persuasivi e convincenti; è soprattutto il tempo della testimonianza perché, mentre l'apologia divide, la bellezza della vita attira. Siate testimoni che attirano!

La secolarità consacrata è chiamata a tradurre in pratica le immagini evangeliche del lievito e del sale. Siate lievito di verità, di bontà e di bellezza, facendo fermentare la comunione con i fratelli e le sorelle che vi sono accanto, perché solo con la fraternità si sconfigge il virus dell'individualismo (cfr *Fratelli tutti*, 105). E siate sale che dà gusto, perché senza sapore, desiderio e stupore la vita resta insipida e le iniziative rimangono sterili. Vi aiuterà fare memoria di quanto la prossimità e la vicinanza siano state le vie della vostra credibilità, e di come la professionalità vi abbia conferito "evangelica autorità" negli ambienti lavorativi.

Cara Sorella, avete ricevuto il dono di una profezia che ha "anticipato" il Concilio Vaticano II, il quale ha accolto la ricchezza della vostra esperienza. San Paolo VI disse: «siete un'ala avanzata della Chiesa nel mondo»

(Discorso al Congresso internazionale dei dirigenti degli Istituti Secolari, 20 settembre 1972). Vi chiedo oggi di rinnovare questo spirito di anticipazione del cammino della Chiesa, di essere sentinelle che guardano in Alto e in avanti, con la Parola di Dio nel cuore e l'amore per i fratelli e le sorelle nelle mani. Siete nel mondo per testimoniare che esso è amato e benedetto da Dio. Siete consacrati per il mondo, che attende la vostra testimonianza per accedere a una libertà che dà gioia, che nutre la speranza, che prepara il futuro. Per questo vi ringrazio e di cuore vi benedico, chiedendovi di continuare a pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 2 febbraio 2022

# FRANCESCO

# **HOMILIAE**

Ι

#### In III Dominica Verbi Dei.\*

Nella prima Lettura e nel Vangelo troviamo due gesti paralleli: il sacerdote Esdra pone in alto il libro della legge di Dio, lo apre e lo proclama davanti a tutto il popolo; Gesù, nella sinagoga di Nazaret, apre il rotolo della Sacra Scrittura e legge un passo del profeta Isaia davanti a tutti. Sono due scene che ci comunicano una realtà fondamentale: al centro della vita del popolo santo di Dio e del cammino della fede non ci siamo noi, con le nostre parole. Al centro c'è Dio con la sua Parola.

Tutto ha avuto inizio dalla Parola che Dio ci ha rivolto. In Cristo, sua Parola eterna, il Padre «ci ha scelti prima della creazione del mondo». Con la sua Parola ha creato l'universo: «Egli parlò e tutto fu creato». Fin dai tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti; infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi la sua stessa Parola, il Figlio unigenito. Per questo, terminata la lettura di Isaia, Gesù nel Vangelo annuncia qualcosa di inaudito: «Oggi si è compiuta questa Scrittura». Si è compiuta: la Parola di Dio non è più una promessa, ma si è realizzata. In Gesù si è fatta carne. Per opera dello Spirito Santo è venuta ad abitare in mezzo a noi e vuole dimorare in noi, per colmare le nostre attese e sanare le nostre ferite.

Sorelle e fratelli, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, come la gente nella sinagoga di Nazaret<sup>6</sup> – lo guardavano, era uno di loro: quale novità? cosa farà, questo, di cui si parla tanto? – e accogliamo la sua Parola. Meditiamone oggi due aspetti tra loro legati: la Parola svela Dio e la Parola ci porta all'uomo. È al centro: svela Dio e ci porta all'uomo.

Anzitutto *la Parola svela Dio*. Gesù, all'inizio della sua missione, commentando quel determinato passo del profeta Isaia, annuncia una scelta

<sup>\*</sup> Die 23 Ianuarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ef 1, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sal 33, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Eb 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Gal 4, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lc 4, 21.

<sup>6</sup> Cfr v. 20.

precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino. Non è un padrone arroccato nei cieli - quell'immagine di Dio brutta, no, non è così - ma un Padre che segue i nostri passi. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, un Dio "matematico". È il Dio-con-noi, che si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime. Non è un dio neutrale e indifferente, ma lo Spirito amante dell'uomo, che ci difende, ci consiglia, prende posizione a nostro favore, si mette in gioco, si compromette con il nostro dolore. Sempre è presente lì. Ecco «il lieto annuncio»<sup>8</sup> che Gesù proclama davanti allo sguardo stupito di tutti: Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E questo è il tratto di Dio: vicinanza. Lui stesso si definisce così; dice al popolo, nel Deuteronomio: "Quale popolo ha i suoi dèi vicini a sé, come io sono vicino a te?". 9 Il Dio vicino, con quella vicinanza che è compassionevole e tenera, vuole sollevarti dai pesi che ti schiacciano, vuole riscaldare il freddo dei tuoi inverni, vuole illuminare le tue giornate oscure, vuole sostenere i tuoi passi incerti. E lo fa con la sua Parola, con la quale ti parla per riaccendere la speranza dentro le ceneri delle tue paure, per farti ritrovare la gioia nei labirinti delle tue tristezze, per riempire di speranza l'amarezza delle solitudini. Ti fa andare, ma non in un labirinto: ti fa andare nel cammino, per trovarlo di più, ogni giorno.

Fratelli, sorelle, chiediamoci: portiamo dentro al cuore questa immagine liberante di Dio, il Dio vicino, il Dio compassionevole, il Dio tenero? Oppure lo pensiamo come un giudice rigoroso, un rigido doganiere della nostra vita? La nostra è una fede che genera speranza e gioia o – mi domando, tra noi – è ancora zavorrata dalla paura, una fede paurosa? Quale volto di Dio annunciamo nella Chiesa? Il Salvatore che libera e guarisce o il Dio Temibile che schiaccia sotto i sensi di colpa? Per convertirci al vero Dio, Gesù ci indica da dove partire: dalla Parola. Essa, raccontandoci la storia d'amore di Dio per noi, ci libera dalle paure e dai preconcetti su di Lui, che spengono la gioia della fede. La Parola abbatte i falsi idoli, smaschera le nostre proiezioni, distrugge le rappresentazioni troppo umane di Dio e ci riporta al suo volto vero, alla sua misericordia. La Parola di Dio nutre

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr v. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> v. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Dt 4, 7.

e rinnova la fede: rimettiamola al centro della preghiera e della vita spirituale! Al centro, la Parola che ci rivela come è Dio. La Parola che ci fa vicini a Dio.

E ora il secondo aspetto: la Parola ci porta all'uomo. Ci porta a Dio e ci porta all'uomo. Proprio quando scopriamo che Dio è amore compassionevole, vinciamo la tentazione di chiuderci in una religiosità sacrale, che si riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita. Questa è idolatria. Idolatria nascosta, idolatria raffinata, ma è idolatria. La Parola ci spinge fuori da noi stessi per metterci in cammino incontro ai fratelli con la sola forza mite dell'amore liberante di Dio. Nella sinagoga di Nazaret Gesù ci rivela proprio questo: Egli è inviato per andare incontro ai poveri - che siamo tutti noi - e liberarli. Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa, ma è sceso sulle strade del mondo a incontrare l'umanità ferita, ad accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risanare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che ci imprigionano l'anima. In questo modo ci rivela qual è il culto più gradito a Dio: prendersi cura del prossimo. E dobbiamo tornare su questo. Nel momento in cui nella Chiesa ci sono le tentazioni della rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigidi, più rigidi, con più norme, le cose giuste, le cose chiare... Non è così. Quando noi vedremo proposte di rigidità, pensiamo subito: questo è un idolo, non è Dio. Il nostro Dio non è così.

Sorelle e fratelli, la Parola di Dio ci cambia – la rigidità non ci cambia, ci nasconde –; la Parola di Dio ci cambia penetrando nell'anima come una spada. Perché, se da una parte consola, svelandoci il volto di Dio, dall'altra provoca e scuote, riportandoci alle nostre contraddizioni. Ci mette in crisi. Non ci lascia tranquilli, se a pagare il prezzo di questa tranquillità è un mondo lacerato dall'ingiustizia e dalla fame, e a farne le spese sono sempre i più deboli. Sempre pagano i più deboli. La Parola mette in crisi quelle nostre giustificazioni che fanno dipendere ciò che non va sempre da altro e dagli altri. Quanto dolore sentiamo nel vedere i nostri fratelli e sorelle morire sul mare perché non li lasciano sbarcare! E questo, alcuni lo fanno in nome di Dio. La Parola di Dio ci invita a uscire allo scoperto, a non nasconderci dietro la complessità dei problemi, dietro il "non c'è niente da

<sup>10</sup> Cfr Eb 4, 12.

fare", "è un problema loro", "è un problema suo", o il "che cosa posso farci io?", "lasciamoli lì". Ci esorta ad agire, a unire il culto di Dio e la cura dell'uomo. Perché la sacra Scrittura non ci è stata data per intrattenerci, per coccolarci in una spiritualità angelica, ma per uscire incontro agli altri e accostarci alle loro ferite. Ho parlato della rigidità, di quel pelagianesimo moderno, che è una delle tentazioni della Chiesa. E quest'altra, cercare una spiritualità angelica, è un po' l'altra tentazione di oggi: i movimenti spirituali gnostici, lo gnosticismo, che ti propone una Parola di Dio che ti mette "in orbita" e non ti fa toccare la realtà. La Parola che si è fatta carne<sup>11</sup> vuole diventare carne in noi. Non ci astrae dalla vita, ma ci immette nella vita, nelle situazioni di tutti i giorni, nell'ascolto delle sofferenze dei fratelli, del grido dei poveri, delle violenze e delle ingiustizie che feriscono la società e il pianeta, per non essere cristiani indifferenti, ma operosi, cristiani creativi, cristiani profetici.

«Oggi – dice Gesù – si è compiuta questa Scrittura». La Parola vuole prendere carne oggi, nel tempo che viviamo, non in un futuro ideale. Una mistica francese del secolo scorso, che ha scelto di vivere il Vangelo nelle periferie, ha scritto che la Parola del Signore non è «"lettera morta": essa è spirito e vita. [...] L'acustica che la Parola del Signore esige da noi è il nostro "oggi": le circostanze della nostra vita quotidiana e le necessità del nostro prossimo». Chiediamoci allora: vogliamo imitare Gesù, diventare ministri di liberazione e di consolazione per gli altri, attuare la Parola? Siamo una Chiesa docile alla Parola? Una Chiesa portata all'ascolto degli altri, impegnata a tendere la mano per sollevare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, per sciogliere i nodi delle paure, liberare i più fragili dalle prigioni della povertà, della stanchezza interiore e dalla tristezza che spegne la vita? Vogliamo questo?

In questa celebrazione alcuni nostri fratelli e sorelle vengono *istituiti* lettori e catechisti. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi: essere annunciatori credibili, profeti della Parola nel mondo. Perciò, appassioniamoci alla Sacra Scrittura, lasciamoci scavare dentro dalla Pa-

<sup>11</sup> Cfr Gv 1, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lc 4, 21.

 $<sup>^{\</sup>rm 13}\,$  M. Delbrêl, La~gioia~di~credere, Gribaudi, Milano 1994, 258.

rola, che svela la novità di Dio e porta ad amare gli altri senza stancarsi. Rimettiamo la Parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa! Così saremo liberati da ogni pelagianesimo rigido, da ogni rigidità, e saremo liberati dall'illusione di spiritualità che ti mettono "in orbita" senza avere cura dei fratelli e delle sorelle. Rimettiamo la Parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa. Ascoltiamola, preghiamola, mettiamola in pratica.

## $\Pi$

In celebratione secundarum Vesperarum in festo Conversionis S. Pauli Apostoli, exeunte LV Hebdomada precum pro Unitate Christianorum.\*

Prima di condividere alcuni pensieri, vorrei esprimere la mia gratitudine a Sua Eminenza il Metropolita Polykarpos, rappresentante del Patriarcato Ecumenico, a Sua Grazia Ian Ernest, rappresentante personale dell'Arcivescovo di Canterbury a Roma, e ai rappresentanti delle altre Comunità cristiane presenti. E grazie a tutti voi, fratelli e sorelle, per essere venuti a pregare. Saluto in particolare gli studenti: quelli dell'*Ecumenical Institute of Bossey*, che approfondiscono la conoscenza della Chiesa Cattolica; quelli anglicani del *Nashotah College* negli Stati Uniti d'America; quelli ortodossi e ortodossi orientali che studiano con la borsa di studio offerta dal Comitato di Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse. Accogliamo l'accorato desiderio di Gesù, che ci vuole «una sola cosa» con la sua grazia, camminiamo verso la piena unità!

In questo cammino ci aiutano i Magi. Guardiamo stasera al loro itinerario, che ha tre tappe: comincia da oriente, passa attraverso Gerusalemme e infine raggiunge Betlemme.

1. Anzitutto i Magi partono «da oriente»,² perché da lì vedono spuntare la stella. Si mettono in viaggio da oriente, da dove sorge la luce solare, ma vanno in cerca di una luce più grande. Questi sapienti non si accontentano delle loro conoscenze e delle loro tradizioni, ma desiderano di più. Perciò affrontano un viaggio rischioso, animati dall'inquietudine della ricerca di Dio. Cari fratelli e sorelle, seguiamo anche noi la stella di Gesù! Non lasciamoci distogliere dai bagliori del mondo, stelle luccicanti ma stelle cadenti. Non seguiamo le mode del momento, meteore che si spengono; non inseguiamo la tentazione di brillare di luce propria, di chiuderci cioè nel nostro gruppo e di autoconservarci. Il nostro sguardo sia fisso su Cristo, in Cielo, sulla stella di Gesù. Seguiamo Lui, il suo Vangelo, il suo invito all'unità, senza preoccuparci di quanto lungo e faticoso sarà il viaggio per

<sup>\*</sup> Die 25 Ianuarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 17, 21.

 $<sup>^{2}</sup>$  Mt 2, 1.

raggiungerla pienamente. Non dimentichiamo che, guardando la luce, la Chiesa, la nostra Chiesa, nel cammino dell'unità, continua a essere il "mysterium lunae". Desideriamo e camminiamo insieme, sostenendoci a vicenda, come hanno fatto i Magi. La tradizione li ha spesso raffigurati con abiti variegati, a rappresentare popolazioni differenti. In loro possiamo vedere riflesse le nostre diversità, le varie tradizioni ed esperienze cristiane, ma anche la nostra unità, che nasce dallo stesso desiderio: guardare il Cielo e camminare insieme sulla terra. Camminare.

L'oriente ci fa pensare anche ai cristiani che abitano diverse regioni falcidiate dalla guerra e dalla violenza. Proprio il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente ha preparato i sussidi per questa Settimana di preghiera. Quei nostri fratelli e sorelle hanno tante sfide difficili da affrontare, eppure con la loro testimonianza ci danno speranza: ci ricordano che la stella di Cristo risplende nelle tenebre e non tramonta; che il Signore dall'alto accompagna e incoraggia i nostri passi. Attorno a Lui, in Cielo, brillano insieme, senza distinzioni di confessione, moltissimi martiri: essi indicano a noi sulla terra una via precisa, quella dell'unità!

2. Da oriente i Magi arrivano a Gerusalemme con il desiderio di Dio nel cuore, dicendo: «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Ma dal desiderio del Cielo vengono riportati alla cruda realtà della terra: «All'udire questo – afferma il Vangelo – il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme». Nella città santa i Magi, anziché veder riflessa la luce della stella, sperimentano la resistenza delle forze oscure del mondo. Non c'è solo Erode che si sente minacciato dalla novità di una regalità diversa da quella corrotta dal potere mondano, c'è tutta Gerusalemme che si turba all'annuncio dei Magi.

Anche lungo il nostro cammino verso l'unità può accadere di arrestarci per lo stesso motivo che paralizzò quella gente: il turbamento, la paura. È il timore della novità, che scuote le abitudini e le sicurezze acquisite; è la paura che l'altro destabilizzi le mie tradizioni e i miei schemi consolidati. Ma, alla radice, è la paura che abita il cuore dell'uomo, dalla quale il Signore Risorto vuole liberarci. Lasciamo risuonare sul nostro

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 3.

cammino di comunione la sua esortazione pasquale: «Non temete».<sup>5</sup> Non temiamo di anteporre il fratello alle nostre paure! Il Signore desidera che ci fidiamo gli uni degli altri e che camminiamo insieme, nonostante le nostre debolezze e i nostri peccati, nonostante gli sbagli del passato e le ferite reciproche.

La vicenda dei Magi ci incoraggia anche in questo. A Gerusalemme, luogo di delusione e di opposizione, proprio lì dove la via indicata dal Cielo sembra infrangersi contro i muri eretti dall'uomo, essi scoprono la via per Betlemme. Sono i sacerdoti e gli scribi a fornire l'indicazione, scrutando le Scritture. I Magi trovano Gesù non solo grazie alla stella, nel frattempo scomparsa; hanno bisogno della Parola di Dio. Anche noi cristiani non possiamo arrivare al Signore senza la sua Parola viva ed efficace. Essa è stata data all'intero Popolo di Dio, perché sia accolta, pregata, perché sia meditata insieme a tutto il Popolo di Dio. Avviciniamoci dunque a Gesù attraverso la sua Parola, ma avviciniamoci anche ai fratelli attraverso la Parola di Gesù. La sua stella sorgerà nuovamente sul nostro cammino, e ci darà gioia.

3. È ciò che accadde ai Magi, giunti all'ultima tappa: Betlemme. Lì entrano nella casa, si prostrano e adorano il Bambino. Così si conclude il loro viaggio: insieme, nella stessa casa, in adorazione. I Magi anticipano così i discepoli di Gesù, i quali, diversi ma uniti, alla fine del Vangelo si prostrano davanti al Risorto sul monte della Galilea. Diventano così un segno di profezia per noi, desiderosi del Signore, compagni di viaggio lungo le strade del mondo, cercatori attraverso la Sacra Scrittura dei segni di Dio nella storia. Fratelli e sorelle, anche per noi l'unità piena, nella stessa casa, non può che giungere attraverso l'adorazione del Signore. Care sorelle e cari fratelli, la tappa decisiva del cammino verso la piena comunione richiede una preghiera più intensa, richiede di adorare, richiede l'adorazione di Dio.

I Magi però ci ricordano che per adorare c'è un passaggio da compiere: occorre prima prostrarsi. Questa è la via, piegarci verso il basso, mettere

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mt 28, 5.10.

<sup>6</sup> Cfr Mt 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Eb 4, 12,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Mt 2, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Mt 28, 17.

da parte le proprie pretese per lasciare al centro solo il Signore. Quante volte l'orgoglio è stato il vero ostacolo alla comunione! I Magi hanno avuto il coraggio di lasciare a casa prestigio e reputazione, per abbassarsi nella povera casetta di Betlemme; così hanno scoperto « una gioia grandissima ». <sup>10</sup> Abbassarsi, lasciare, semplificare: chiediamo a Dio stasera questo coraggio, il coraggio dell'umiltà, unica via per arrivare ad adorare Dio nella stessa casa, attorno allo stesso altare.

A Betlemme, dopo essersi prostrati in adorazione, i Magi aprono i loro scrigni e appaiono oro, incenso e mirra.<sup>11</sup> Questo ci ricorda che, solo dopo aver pregato insieme, solo davanti a Dio, nella sua luce, ci rendiamo davvero conto dei tesori che ciascuno possiede. Ma sono tesori che appartengono a tutti, che vanno offerti e condivisi. Sono infatti doni che lo Spirito destina al bene comune, all'edificazione e all'unità del suo popolo. E di questo ci accorgiamo pregando, ma anche servendo: quando doniamo a chi è nel bisogno offriamo a Gesù, che si identifica con chi è povero e ai margini;<sup>12</sup> e Lui ci unisce tra di noi.

I doni dei Magi simboleggiano quello che il Signore desidera ricevere da noi. A Dio va dato l'oro, l'elemento più prezioso, perché Dio è al primo posto. È a Lui che occorre guardare, non a noi; alla sua volontà, non alla nostra; alle sue vie, non alle nostre. Se il Signore è davvero al primo posto, le nostre scelte, anche ecclesiastiche, non possono più basarsi sulle politiche del mondo, ma sui desideri di Dio. E poi c'è l'incenso, a richiamare l'importanza della preghiera, che sale a Dio come profumo gradito. Non stanchiamoci di pregare gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Infine la mirra, che sarà usata per onorare il corpo di Gesù deposto dalla croce, i ci rimanda alla cura per la carne sofferente del Signore, straziata nelle membra dei poveri. Serviamo i bisognosi, serviamo insieme Gesù che soffre!

Cari fratelli e sorelle, accogliamo dai Magi le indicazioni per il nostro cammino; e facciamo come loro, che ritornarono a casa «per un'altra stra-

<sup>10</sup> Mt 2, 10.

<sup>11</sup> Cfr v. 11.

<sup>12</sup> Cfr Mt 25, 34-40.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 13}$  Cfr Sal 141, 2.

 $<sup>^{14}</sup>$  Cfr Gv 19, 39.

da ». <sup>15</sup> Sì, come Saulo prima dell'incontro con Cristo, abbiamo bisogno di cambiare strada, di invertire la rotta delle nostre abitudini e delle nostre convenienze per trovare la via che il Signore ci mostra, la via dell'umiltà, la via della fraternità, dell'adorazione. Donaci, Signore, il coraggio di cambiare strada, di convertirci, di seguire la tua volontà e non le nostre opportunità; di andare avanti insieme, verso di Te, che con il tuo Spirito vuoi fare di noi una sola cosa. Amen.

# III

## In festo Praesentationis Domini et XXVI Die Mundiali Vitae Consecratae.\*

Due anziani, Simeone e Anna, attendono nel tempio il compimento della promessa che Dio ha fatto al suo popolo: la venuta del Messia. Ma la loro attesa non è passiva, è piena di movimento. Seguiamo dunque i movimenti di Simeone: egli dapprima è mosso dallo Spirito, poi vede nel Bambino la salvezza e finalmente lo accoglie tra le braccia. Fermiamoci semplicemente su queste tre azioni e lasciamoci attraversare da alcune domande importanti per noi, in particolare per la vita consacrata.

La prima è: da che cosa siamo mossi? Simeone si reca al tempio «mosso dallo Spirito».² Lo Spirito Santo è l'attore principale della scena: è Lui che fa ardere nel cuore di Simeone il desiderio di Dio, è Lui che ravviva nel suo animo l'attesa, è Lui che spinge i suoi passi verso il tempio e rende i suoi occhi capaci di riconoscere il Messia, anche se si presenta come un bambino piccolo e povero. Questo fa lo Spirito Santo: rende capaci di scorgere la presenza di Dio e la sua opera non nelle grandi cose, nell'esteriorità appariscente, nelle esibizioni di forza, ma nella piccolezza e nella fragilità. Pensiamo alla croce: anche lì è una piccolezza, una fragilità, anche una drammaticità. Ma lì c'è la forza di Dio. L'espressione "mosso dallo Spirito" ricorda quelle che nella spiritualità si chiamano "mozioni spirituali": sono quei moti dell'animo che avvertiamo dentro di noi e che siamo chiamati ad ascoltare, per discernere se provengono dallo Spirito Santo o da altro. Stare attenti alle mozioni interiori dello Spirito.

Allora ci chiediamo: da chi ci lasciamo principalmente muovere: dallo Spirito Santo o dallo spirito del mondo? È una domanda su cui tutti dobbiamo misurarci, soprattutto noi consacrati. Mentre lo Spirito porta a riconoscere Dio nella piccolezza e nella fragilità di un bambino, noi a volte rischiamo di pensare alla nostra consacrazione in termini di risultati, di traguardi, di successo: ci muoviamo alla ricerca di spazi, di visibilità, di numeri: è una tentazione. Lo Spirito invece non chiede questo. Desidera che coltiviamo la fedeltà quotidiana, docili alle piccole cose che ci sono state affidate. Com'è

<sup>\*</sup> Die 2 Februarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lc 2, 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 27.

bella la fedeltà di Simeone e Anna! Ogni giorno si recano al tempio, ogni giorno attendono e pregano, anche se il tempo passa e sembra non accadere nulla. Aspettano tutta la vita, senza scoraggiarsi e senza lamentarsi, restando fedeli ogni giorno e alimentando la fiamma della speranza che lo Spirito ha acceso nel loro cuore.

Possiamo chiederci, noi, fratelli e sorelle: che cosa muove i nostri giorni? Quale amore ci spinge ad andare avanti? Lo Spirito Santo o la passione del momento, ossia qualsiasi cosa? Come ci muoviamo nella Chiesa e nella società? A volte, anche dietro l'apparenza di opere buone, possono nascondersi il tarlo del narcisismo o la smania del protagonismo. In altri casi, pur portando avanti tante cose, le nostre comunità religiose sembrano essere mosse più dalla ripetizione meccanica – fare le cose per abitudine, tanto per farle – che dall'entusiasmo di aderire allo Spirito Santo. Farà bene, a tutti noi, verificare oggi le nostre motivazioni interiori, discerniamo le mozioni spirituali, perché il rinnovamento della vita consacrata passa anzitutto da qui.

Una seconda domanda: che cosa vedono i nostri occhi? Simeone, mosso dallo Spirito, vede e riconosce Cristo. E prega dicendo: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza». Ecco il grande miracolo della fede: apre gli occhi, trasforma lo sguardo, cambia la visuale. Come sappiamo da tanti incontri di Gesù nei Vangeli, la fede nasce dallo sguardo compassionevole con cui Dio ci guarda, sciogliendo le durezze del nostro cuore, risanando le sue ferite, dandoci occhi nuovi per vedere noi stessi e il mondo. Occhi nuovi su noi stessi, sugli altri, su tutte le situazioni che viviamo, anche le più dolorose. Non si tratta di uno sguardo ingenuo, no, è sapienziale; lo sguardo ingenuo fugge la realtà o finge di non vedere i problemi; si tratta invece di occhi che sanno "vedere dentro" e "vedere oltre"; che non si fermano alle apparenze, ma sanno entrare anche nelle crepe della fragilità e dei fallimenti per scorgervi la presenza di Dio.

Gli occhi anziani di Simeone, pur affaticati dagli anni, vedono il Signore, vedono la salvezza. E noi? Ognuno può domandarsi: che cosa vedono i nostri occhi? Quale visione abbiamo della vita consacrata? Il mondo spesso la vede come uno "spreco": "Ma guarda, quel ragazzo così bravo, farsi frate", o "una ragazza così brava, farsi suora... È uno spreco. Se almeno

fosse brutto o brutta... No, sono bravi, è uno spreco". Così pensiamo noi. Il mondo la vede forse come una realtà del passato, qualcosa di inutile. Ma noi, comunità cristiana, religiose e religiosi, che cosa vediamo? Siamo rivolti con gli occhi all'indietro, nostalgici di ciò che non c'è più o siamo capaci di uno sguardo di fede lungimirante, proiettato dentro e oltre? Avere la saggezza del guardare – questa la dà lo Spirito –: guardare bene, misurare bene le distanze, capire le realtà. A me fa tanto bene vedere consacrati e consacrate anziani, che con occhi luminosi continuano a sorridere, dando speranza ai giovani. Pensiamo a quando abbiamo incontrato sguardi simili e benediciamo Dio per questo. Sono sguardi di speranza, aperti al futuro. E forse ci farà bene, in questi giorni, fare un incontro, fare una visita ai nostri fratelli religiosi e sorelle religiose anziani, per guardarli, per parlare, per domandare, per sentire cosa pensano. Credo che sarà una buona medicina.

Fratelli e sorelle, il Signore non manca di darci segnali per invitarci a coltivare una visione rinnovata della vita consacrata. Ci vuole, ma sotto la luce, sotto le mozioni dello Spirito Santo. Non possiamo fare finta di non vedere questi segnali e continuare come se niente fosse, ripetendo le cose di sempre, trascinandoci per inerzia nelle forme del passato, paralizzati dalla paura di cambiare. L'ho detto tante volte: oggi, la tentazione di andare indietro, per sicurezza, per paura, per conservare la fede, per conservare il carisma fondatore... È una tentazione. La tentazione di andare indietro e conservare le "tradizioni" con rigidità. Mettiamoci in testa: la rigidità è una perversione, e sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi. Né Simeone né Anna erano rigidi, no, erano liberi e avevano la gioia di fare festa: lui, lodando il Signore e profetizzando con coraggio alla mamma; e lei, come buona vecchietta, andando da una parte all'altra dicendo: "Guardate questi, guardate questo!". Hanno dato l'annuncio con gioia, gli occhi pieni di speranza. Niente inerzie del passato, niente rigidità. Apriamo gli occhi: attraverso le crisi - sì, è vero, ci sono le crisi -, i numeri che mancano -"Padre, non ci sono vocazioni, adesso andremo in capo al mondo per vedere se ne troviamo qualcuna" -, le forze che vengono meno, lo Spirito invita a rinnovare la nostra vita e le nostre comunità. E come facciamo questo? Lui ci indicherà il cammino. Noi apriamo il cuore, con coraggio, senza paura. Apriamo il cuore. Guardiamo a Simeone e Anna: anche se sono avanti negli anni, non passano i giorni a rimpiangere un passato che non torna più, ma aprono le braccia al futuro che viene loro incontro. Fratelli e sorelle, non

sprechiamo l'oggi guardando a ieri, o sognando di un domani che mai verrà, ma mettiamoci davanti al Signore, in adorazione, e domandiamo occhi che sappiano vedere il bene e scorgere le vie di Dio. Il Signore ce li darà, se noi lo chiediamo. Con gioia, con fortezza, senza paura.

Infine, una terza domanda: che cosa stringiamo tra le braccia? Simeone accoglie Gesù tra le braccia. È una scena tenera e densa di significato, unica nei Vangeli. Dio ha messo suo Figlio tra le nostre braccia perché accogliere Gesù è l'essenziale, il centro della fede. A volte rischiamo di perderci e disperderci in mille cose, di fissarci su aspetti secondari o di immergerci nelle cose da fare, ma il centro di tutto è Cristo, da accogliere come il Signore della nostra vita.

Quando Simeone prende fra le braccia Gesù, le sue labbra pronunciano parole di benedizione, di lode, di stupore. E noi, dopo tanti anni di vita consacrata, abbiamo perso la capacità di stupirci? O abbiamo ancora questa capacità? Facciamo un esame su questo, e se qualcuno non la trova, chieda la grazia dello stupore, lo stupore davanti alle meraviglie che Dio sta facendo in noi, nascoste come quella del tempio, quando Simeone e Anna incontrarono Gesù. Se ai consacrati mancano parole che benedicono Dio e gli altri, se manca la gioia, se viene meno lo slancio, se la vita fraterna è solo fatica, se manca lo stupore, non è perché siamo vittime di qualcuno o di qualcosa, il vero motivo è che le nostre braccia non stringono più Gesù. E quando le braccia di un consacrato, di una consacrata non stringono Gesù, stringono il vuoto, che cercano di riempire con altre cose, ma c'è il vuoto. Stringere Gesù con le nostre braccia: questo è il segno, questo è il cammino, questa è la "ricetta" del rinnovamento. Allora, quando non abbracciamo Gesù, il cuore si chiude nell'amarezza. È triste vedere consacrati, consacrate amari: si chiudono nella lamentela per le cose che puntualmente non vanno, in un rigore che ci rende inflessibili, in atteggiamenti di pretesa superiorità. Sempre si lamentano di qualcosa: del superiore, della superiora, dei fratelli, della comunità, della cucina... Se non hanno lamentele non vivono. Ma noi dobbiamo stringere Gesù in adorazione e domandare occhi che sappiano vedere il bene e scorgere le vie di Dio. Se accogliamo Cristo a braccia aperte, accoglieremo anche gli altri con fiducia e umiltà. Allora i conflitti non inaspriscono, le distanze non dividono e si spegne la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr v. 28.

tentazione di prevaricare e di ferire la dignità di qualche sorella o fratello. Apriamo le braccia, a Cristo e ai fratelli! Lì c'è Gesù.

Carissimi, carissime, rinnoviamo oggi con entusiasmo la nostra consacrazione! Chiediamoci quali motivazioni muovono il nostro cuore e il nostro agire, qual è la visione rinnovata che siamo chiamati a coltivare e, soprattutto, prendiamo fra le braccia Gesù. Anche se sperimentiamo fatiche e stanchezze – questo succede: anche delusioni, succede –, facciamo come Simeone e Anna, che attendono con pazienza la fedeltà del Signore e non si lasciano rubare la gioia dell'incontro. Andiamo verso la gioia dell'incontro: questo è molto bello! Rimettiamo Lui al centro e andiamo avanti con gioia. Così sia.

### ALLOCUTIONES

T

Ad Coetum Legatorum apud Sanctam Sedem, occasione praesentationis ominum ad Annum Novum.\*

Eccellenze, Signore e Signori!

Ieri si è concluso il tempo liturgico del Natale, periodo privilegiato per coltivare i rapporti familiari, che a volte ci trovano distratti e lontani, affaccendati – come spesso siamo nel corso dell'anno – in molti altri impegni. Oggi, ne vogliamo continuare lo spirito, ritrovandoci insieme come una grande famiglia, che si incontra e dialoga. In fondo, questo è lo scopo della diplomazia: aiutare a mettere da parte i dissapori della convivenza umana, favorire la concordia e sperimentare come, quando superiamo le sabbie mobili della conflittualità, possiamo riscoprire il senso dell'unità profonda della realtà.<sup>1</sup>

Vi sono dunque particolarmente grato per aver voluto prendere parte quest'oggi al nostro annuale "incontro di famiglia", occasione propizia per formularci reciprocamente i voti augurali per il nuovo anno e per guardare insieme alle luci e alle ombre del nostro tempo. Un particolare ringraziamento rivolgo al Decano, Sua Eccellenza il Signor George Poulides, Ambasciatore di Cipro, per l'amabilità delle parole che mi ha indirizzato a nome dell'intero Corpo diplomatico. Attraverso di voi, desidero far giungere il mio saluto e il mio affetto anche ai popoli che rappresentate.

La vostra presenza è sempre un segno tangibile dell'attenzione che i vostri Paesi hanno per la Santa Sede e per il suo ruolo nella comunità internazionale. Molti di voi sono giunti da altre capitali per l'evento odierno, unendosi così alla nutrita schiera degli Ambasciatori residenti a Roma, che a breve vedrà aggiungersi pure quello della Confederazione Elvetica.

<sup>\*</sup> Die 10 Ianuarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 226-230.

Cari Ambasciatori,

In questi giorni vediamo come la lotta alla pandemia richieda ancora un notevole sforzo da parte di tutti e come anche il nuovo anno si prospetti impegnativo. Il coronavirus continua a creare isolamento sociale e a mietere vittime e, tra quanti hanno perso la vita, vorrei qui ricordare il compianto Mons. Aldo Giordano, Nunzio Apostolico ben conosciuto e stimato in seno alla comunità diplomatica. Allo stesso tempo, abbiamo potuto constatare che laddove si è svolta un'efficace campagna vaccinale il rischio di un decorso grave della malattia è diminuito.

È dunque importante che possa proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più possibile la popolazione. Ciò richiede un molteplice impegno a livello personale, politico e dell'intera comunità internazionale. Anzitutto a livello personale. Tutti abbiamo la responsabilità di aver cura di noi stessi e della nostra salute, il che si traduce anche nel rispetto per la salute di chi ci è vicino. La cura della salute rappresenta un obbligo morale. Purtroppo, constatiamo sempre più come viviamo in un mondo dai forti contrasti ideologici. Tante volte ci si lascia determinare dall'ideologia del momento, spesso costruita su notizie infondate o fatti scarsamente documentati. Ogni affermazione ideologica recide i legami della ragione umana con la realtà oggettiva delle cose. Proprio la pandemia ci impone, invece, una sorta di "cura di realtà", che richiede di guardare in faccia al problema e di adottare i rimedi adatti per risolverlo. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia.

Vi deve essere poi l'impegno della politica a perseguire il bene della popolazione attraverso decisioni di prevenzione e immunizzazione, che chiamino in causa anche i cittadini affinché possano sentirsi partecipi e responsabili, attraverso una comunicazione trasparente delle problematiche e delle misure idonee ad affrontarle. La carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa genera confusione, crea sfiducia e mina la coesione sociale, alimentando nuove tensioni. Si instaura un "relativismo sociale" che ferisce l'armonia e l'unità.

Infine, occorre un impegno complessivo della comunità internazionale, affinché tutta la popolazione mondiale possa accedere in egual misura alle cure mediche essenziali e ai vaccini. Purtroppo occorre constatare con dolore

che per vaste aree del mondo l'accesso universale all'assistenza sanitaria rimane ancora un miraggio. In un momento così grave per tutta l'umanità, ribadisco il mio appello affinché i Governi e gli enti privati interessati mostrino senso di responsabilità, elaborando una risposta coordinata a tutti i livelli (locale, nazionale, regionale, globale), mediante nuovi modelli di solidarietà e strumenti atti a rafforzare le capacità dei Paesi più bisognosi. In particolare, mi permetto di esortare gli Stati, che si stanno impegnando per stabilire uno strumento internazionale sulla preparazione e la risposta alle pandemie sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad adottare una politica di condivisione disinteressata, quale principio-chiave per garantire a tutti l'accesso a strumenti diagnostici, vaccini e farmaci. E parimenti, è auspicabile che istituzioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale adeguino i propri strumenti giuridici, affinché le regole monopolistiche non costituiscano ulteriori ostacoli alla produzione e a un accesso organizzato e coerente alle cure a livello mondiale.

#### Cari Ambasciatori,

lo scorso anno, anche grazie all'allentamento delle restrizioni disposte nel 2020, ho avuto l'occasione di ricevere molti Capi di Stato e di Governo, nonché diverse autorità civili e religiose.

Tra i molteplici incontri, vorrei qui menzionare la giornata del 1° luglio scorso, dedicata alla riflessione e alla preghiera per il Libano. Al caro popolo libanese, stretto dalla morsa di una crisi economica e politica che fatica a trovare soluzione, desidero oggi rinnovare la mia vicinanza e la mia preghiera, mentre auspico che le riforme necessarie e il sostegno della comunità internazionale aiutino il Paese a rimanere saldo nella propria identità di modello di coesistenza pacifica e di fratellanza tra le varie religioni presenti.

Nel corso del 2021, ho potuto riprendere anche i viaggi apostolici. Nel mese di marzo ho avuto la gioia di recarmi in Iraq. La Provvidenza ha voluto che ciò accadesse, come segno di speranza dopo anni di guerra e terrorismo. Il popolo iracheno ha diritto a ritrovare la dignità che gli appartiene e di vivere in pace. Le sue radici religiose e culturali sono millenarie: la

Mesopotamia è culla di civiltà; è da lì che Dio ha chiamato Abramo per iniziare la storia della salvezza.

In settembre poi mi sono recato a Budapest per la conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale; e quindi in Slovacchia. È stata un'opportunità di incontro con i fedeli cattolici e di altre confessioni cristiane, come pure di dialogo con gli ebrei. Parimenti, il viaggio a Cipro e in Grecia, di cui è vivo in me il ricordo, mi ha consentito di approfondire i legami con i fratelli ortodossi e di sperimentare la fraternità tra le varie confessioni cristiane.

Una parte toccante di questo viaggio ha avuto luogo nell'isola di Lesbo, dove ho potuto constatare la generosità di quanti prestano la propria opera per fornire accoglienza e aiuto ai migranti, ma soprattutto ho visto i volti dei tanti bambini e adulti ospiti dei centri di accoglienza. Nei loro occhi c'è la fatica del viaggio, la paura di un futuro incerto, il dolore per i propri cari rimasti indietro e la nostalgia della patria che sono stati costretti ad abbandonare. Davanti a questi volti non possiamo rimanere indifferenti e non ci si può trincerare dietro muri e fili spinati con il pretesto di difendere la sicurezza o uno stile di vita. Questo non si può.

Ringrazio perciò quanti, individui e governi, si adoperano per garantire accoglienza e protezione ai migranti, facendosi carico anche della loro promozione umana e della loro integrazione nei Paesi che li hanno accolti. Sono consapevole delle difficoltà che alcuni Stati incontrano di fronte a flussi ingenti di persone. A nessuno può essere chiesto quanto è impossibilitato a fare, ma vi è una netta differenza fra accogliere, seppure limitatamente, e respingere totalmente.

Occorre vincere l'indifferenza e rigettare il pensiero che i migranti siano un problema di altri. L'esito di tale approccio lo si vede nella disumanizzazione stessa dei migranti concentrati in *hotspot*, dove finiscono per essere facile preda della criminalità e dei trafficanti di esseri umani, o per tentare disperati tentativi di fuga che a volte si concludono con la morte. Purtroppo, occorre anche rilevare che i migranti stessi sono spesso trasformati in arma di ricatto politico, in una sorta di "merce di contrattazione" che priva le persone della dignità.

In questa sede, desidero rinnovare la mia gratitudine alle Autorità italiane, grazie alle quali alcune persone sono potute venire con me a Roma da Cipro e dalla Grecia. Si è trattato di un gesto semplice ma significativo. Al popolo italiano, che ha sofferto molto all'inizio della pandemia, ma che ha anche mostrato segni incoraggianti di ripresa, rivolgo il mio augurio, perché mantenga sempre quello spirito di apertura generosa e solidale che lo contraddistingue.

In pari tempo, reputo di fondamentale importanza che l'Unione Europea trovi la sua coesione interna nella gestione delle migrazioni, come l'ha saputa trovare per far fronte alle conseguenze della pandemia. Occorre, infatti, dare vita a un sistema coerente e comprensivo di gestione delle politiche migratorie e di asilo, in modo che siano condivise le responsabilità nel ricevere i migranti, rivedere le domande di asilo, ridistribuire e integrare quanti possono essere accolti. La capacità di negoziare e trovare soluzione condivise è uno dei punti di forza dell'Unione Europea e costituisce un valido modello per affrontare in prospettiva le sfide globali che ci attendono.

Tuttavia, le migrazioni non riguardano solo l'Europa, anche se essa è particolarmente interessata da flussi provenienti sia dall'Africa sia dall'Asia. In questi anni abbiamo assistito, tra l'altro, all'esodo dei profughi siriani, a cui si sono aggiunti nei mesi scorsi quanti sono fuggiti dall'Afghanistan. Non dobbiamo neppure dimenticare gli esodi massicci che interessano il continente americano e che premono sul confine fra Messico e Stati Uniti d'America. Molti di quei migranti sono haitiani in fuga dalle tragedie che hanno colpito il loro Paese in questi anni.

La questione migratoria, come anche la pandemia e il cambiamento climatico, mostrano chiaramente che nessuno si può salvare da sé, ossia che le grandi sfide del nostro tempo sono tutte globali. Desta perciò preoccupazione constatare che di fronte a una maggiore interconnessione dei problemi, vada crescendo una più ampia frammentazione delle soluzioni. Non di rado si riscontra una mancanza di volontà nel voler aprire finestre di dialogo e spiragli di fraternità, e questo finisce per alimentare ulteriori tensioni e divisioni, nonché un generale senso di incertezza e instabilità. Occorre, invece, recuperare il senso della nostra comune identità di unica famiglia umana. L'alternativa è solo un crescente isolamento, segnato da preclusioni e chiusure reciproche che di fatto mettono ulteriormente in pericolo il multilateralismo, ovvero quello stile diplomatico che ha caratterizzato i rapporti internazionali dalla fine della seconda guerra mondiale.

La diplomazia multilaterale attraversa da tempo una crisi di fiducia, dovuta a una ridotta credibilità dei sistemi sociali, governativi e intergovernativi. Importanti risoluzioni, dichiarazioni e decisioni sono spesso prese senza un vero negoziato nel quale tutti i Paesi abbiano voce in capitolo. Tale squilibrio, divenuto oggi drammaticamente evidente, genera disaffezione verso gli organismi internazionali da parte di molti Stati e indebolisce nel suo complesso il sistema multilaterale, rendendolo sempre meno efficace nell'affrontare le sfide globali.

Il deficit di efficacia di molte organizzazioni internazionali è anche dovuto alla diversa visione, tra i vari membri, degli scopi che esse si dovrebbero prefiggere. Non di rado il baricentro d'interesse si è spostato su tematiche per loro natura divisive e non strettamente attinenti allo scopo dell'organizzazione, con l'esito di agende sempre più dettate da un pensiero che rinnega i fondamenti naturali dell'umanità e le radici culturali che costituiscono l'identità di molti popoli. Come ho avuto modo di affermare in altre occasioni, ritengo che si tratti di una forma di colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume sempre più la forma di quella cancel culture, che invade tanti ambiti e istituzioni pubbliche. In nome della protezione delle diversità, si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le posizioni che difendono un'idea rispettosa ed equilibrata delle varie sensibilità. Si va elaborando un pensiero unico - pericoloso - costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie contemporanee, mentre ogni situazione storica va interpretata secondo l'ermeneutica dell'epoca, non l'ermeneutica di oggi.

La diplomazia multilaterale è chiamata perciò ad essere veramente inclusiva, non cancellando ma valorizzando le diversità e le sensibilità storiche che contraddistinguono i vari popoli. In tal modo essa riacquisterà credibilità ed efficacia per affrontare le prossime sfide, che richiedono all'umanità di ritrovarsi insieme come una grande famiglia, la quale, pur partendo da punti di vista differenti, dev'essere in grado di trovare soluzioni comuni per il bene di tutti. Ciò esige fiducia reciproca e disponibilità a dialogare, ovvero ad «ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme». Peraltro, «il

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 2}$  Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace (8 dicembre 2021), 2.

dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che dev'essere sempre affermato e rispettato, e che va oltre il consenso occasionale».<sup>3</sup> Non bisogna mai dimenticare che «ci sono alcuni valori permanenti».<sup>4</sup> Non sempre è facile riconoscerli, ma accettarli «conferisce solidità e stabilità a un'etica sociale. Anche quando li abbiamo riconosciuti e assunti grazie al dialogo e al consenso, vediamo che tali valori di base vanno al di là di ogni consenso».<sup>5</sup> Desidero richiamare specialmente il diritto alla vita, dal concepimento sino alla fine naturale, e il diritto alla libertà religiosa.

In questa prospettiva, negli ultimi anni è cresciuta sempre più la consapevolezza collettiva in merito all'urgenza di affrontare la cura della nostra casa comune, che sta soffrendo a causa di un continuo e indiscriminato sfruttamento delle risorse. Al riguardo, penso specialmente alle Filippine, colpite nelle scorse settimane da un devastante tifone, come pure ad altre nazioni del Pacifico, vulnerabili dagli effetti negativi del cambiamento climatico, che mettono a rischio la vita degli abitanti, la maggior parte dei quali dipende da agricoltura, pesca e risorse naturali.

Proprio tale constatazione deve spingere la comunità internazionale nella sua globalità a trovare soluzioni comuni e a metterle in pratica. Nessuno può esimersi da tale sforzo, poiché siamo tutti interessati e coinvolti in egual misura. Nella recente COP26 a Glasgow sono stati compiuti alcuni passi che vanno nella giusta direzione, anche se piuttosto deboli rispetto alla consistenza del problema da affrontare. La strada per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi è complessa e sembra essere ancora lunga, mentre il tempo a disposizione è sempre meno. Vi è ancora molto da fare e dunque il 2022 sarà un altro anno fondamentale per verificare quanto e come ciò che si è deciso a Glasgow possa e debba essere ulteriormente rafforzato, in vista della COP27, prevista in Egitto nel novembre prossimo.

Eccellenze, Signore e Signori!

Dialogo e fraternità sono i due fuochi essenziali per superare le crisi del momento presente. Tuttavia, «nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l'assordante rumore di guerre e conflitti », <sup>6</sup> e tutta la comunità internazionale deve interrogarsi sull'urgenza

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lett. enc. Fratelli tutti (3 ottobre 2020), 211.

 $<sup>^4</sup>$  Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace, 1.

di trovare soluzioni a scontri interminabili, che talvolta assumono il volto di vere e proprie guerre per procura (proxy wars).

Penso anzitutto alla Siria, dove ancora non si vede un orizzonte chiaro per la rinascita del Paese. Ancora oggi il popolo siriano piange i suoi morti, la perdita di tutto, e spera in un futuro migliore. Sono necessarie riforme politiche e costituzionali, affinché il Paese rinasca, ma è necessario pure che le sanzioni applicate non colpiscano direttamente la vita quotidiana, offrendo uno spiraglio di speranza alla popolazione, sempre più stretta nella morsa della povertà.

Non possiamo dimenticare neppure il conflitto in Yemen, una tragedia umana che si sta consumando da anni in silenzio, lontano dai riflettori mediatici e con una certa indifferenza della comunità internazionale, continuando a provocare numerose vittime civili, in particolare donne e bambini.

Nell'anno passato, non si sono fatti passi in avanti nel processo di pace tra Israele e Palestina. Vorrei davvero vedere questi due popoli ricostruire la fiducia tra di loro e riprendere a parlarsi direttamente per arrivare a vivere in due Stati fianco a fianco, in pace e sicurezza, senza odio e risentimento, ma guariti dal perdono reciproco.

Preoccupazione destano le tensioni istituzionali in Libia; come pure gli episodi di violenza ad opera del terrorismo internazionale nella regione del Sahel e i conflitti interni in Sudan, Sud Sudan ed Etiopia, dove occorre «ritrovare la via della riconciliazione e della pace attraverso un confronto sincero che metta al primo posto le esigenze della popolazione».<sup>7</sup>

Le profonde disuguaglianze, le ingiustizie e la corruzione endemica, nonché le varie forme di povertà che offendono la dignità delle persone, continuano ad alimentare conflitti sociali anche nel continente americano, dove le polarizzazioni sempre più forti non aiutano a risolvere i veri e urgenti problemi dei cittadini, soprattutto dei più poveri e vulnerabili.

La fiducia reciproca e la disponibilità a un confronto sereno devono animare tutte le parti interessate per trovare soluzioni accettabili e durature in Ucraina e nel Caucaso meridionale, così come per evitare l'aprirsi di nuove crisi nei Balcani, in primo luogo in Bosnia ed Erzegovina.

Dialogo e fraternità sono quanto mai urgenti per affrontare, con saggezza ed efficacia, la crisi che colpisce ormai da quasi un anno il Myanmar, dove

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Messaggio Urbi et Orbi, 25 dicembre 2021.

le strade che prima erano luogo di incontro sono ora teatro di scontri, che non risparmiano nemmeno i luoghi di preghiera.

Naturalmente, tutti i conflitti sono agevolati dall'abbondanza di armi a disposizione e dalla mancanza di scrupoli di quanti si adoperano a diffonderle. A volte ci si illude che gli armamenti servano solo a svolgere un ruolo dissuasivo contro possibili aggressori. La storia, e purtroppo anche la cronaca, ci insegnano che non è così. Chi possiede armi, prima o poi finisce per utilizzarle, poiché, come diceva san Paolo VI, «non si può amare con armi offensive in pugno». Inoltre, «quando ci consegniamo alla logica delle armi e ci allontaniamo dall'esercizio del dialogo, ci dimentichiamo tragicamente che le armi, ancor prima di causare vittime e distruzione, hanno la capacità di generare cattivi sogni». Sono preoccupazioni rese ancor più concrete oggi per la disponibilità e l'utilizzo di armamenti autonomi, che possono avere conseguenze terribili e imprevedibili, mentre dovrebbero essere soggette alla responsabilità della comunità internazionale.

Tra le armi che l'umanità ha prodotto, destano speciale preoccupazione quelle nucleari. A fine dicembre scorso è stata ulteriormente posticipata, a causa della pandemia, la X Conferenza d'Esame del Trattato sulla Non-Proliferazione Nucleare, che era prevista a New York in questi giorni. Un mondo libero da armi nucleari è possibile e necessario. Auspico, pertanto, che la Comunità internazionale colga l'opportunità di quella Conferenza per compiere un passo significativo in tale direzione. La Santa Sede rimane ferma nel sostenere che le armi nucleari sono strumenti inadeguati e inappropriati a rispondere alle minacce contro la sicurezza nel 21° secolo e che il loro possesso è immorale. La loro fabbricazione distoglie risorse alle prospettive di uno sviluppo umano integrale e il loro utilizzo, oltre a produrre conseguenze umanitarie e ambientali catastrofiche, minaccia l'esistenza stessa dell'umanità.

La Santa Sede ritiene parimenti importante che la ripresa a Vienna dei negoziati circa l'Accordo sul nucleare con l'Iran<sup>10</sup> possa conseguire esiti positivi per garantire un mondo più sicuro e fraterno.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Discorso alle Nazioni Unite (4 ottobre 1965), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Incontro per la pace, Hiroshima, 24 novembre 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Joint Comprehensive Plan of Action.

#### Cari Ambasciatori!

Nel messaggio per la *Giornata Mondiale della Pace* celebratasi il 1° gennaio scorso, ho cercato di porre in evidenza gli elementi che ritengo essenziali per favorire una cultura del dialogo e della fraternità.

Un posto speciale è occupato dall'educazione, attraverso la quale si formano le nuove generazioni, che sono la speranza e l'avvenire del mondo. Essa è il vettore primario dello sviluppo umano integrale, poiché rende la persona libera e responsabile. Il processo educativo è lento e laborioso, talvolta può indurre allo scoraggiamento, ma mai vi si può rinunciare. Esso è espressione eminente del dialogo, perché non vi è vera educazione che non sia per sua struttura dialogica. L'educazione genera poi cultura e crea ponti d'incontro tra i popoli. La Santa Sede ha inteso sottolinearne il valore anche mediante la partecipazione all'Expo Dubai 2021, negli Emirati Arabi Uniti, con l'allestimento di un Padiglione ispirato al tema dell'Esposizione: "Collegare le menti, creare il futuro".

La Chiesa Cattolica ha sempre riconosciuto e valorizzato il ruolo dell'educazione per la crescita spirituale, morale e sociale delle nuove generazioni. È perciò ancor più per me motivo di dolore constatare come in diversi luoghi educativi – parrocchie e scuole – si siano consumati abusi sui minori, con gravi conseguenze psicologiche e spirituali sulle persone che li hanno subiti. Si tratta di crimini, sui quali vi deve essere la ferma volontà di fare chiarezza, vagliando i singoli casi, per accertare le responsabilità, rendere giustizia alle vittime e impedire che simili atrocità si ripetano in futuro.

Nonostante la gravità di tali atti, nessuna società può mai abdicare alla responsabilità di educare. Duole constatare, invece, come spesso, nei bilanci statali, poche risorse vengano destinate all'educazione. Essa viene vista prevalentemente come un costo, mentre si tratta del miglior investimento possibile.

La pandemia ha impedito a molti giovani di accedere alle istituzioni educative, con detrimento del loro processo di crescita personale e sociale. Molti, mediante i moderni strumenti tecnologici, hanno trovato rifugio in realtà virtuali, che creano legami psicologici ed emotivi molto forti, con la conseguenza di estraniare dagli altri e dalla realtà circostante e di modificare radicalmente le relazioni sociali. Con ciò non intendo certo negare l'utilità

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace, 3.

della tecnologia e dei suoi prodotti, che consentono di connettersi sempre più facilmente e rapidamente, ma richiamo l'urgenza di vigilare affinché tali strumenti non sostituiscano i veri rapporti umani, a livello interpersonale, familiare, sociale e internazionale. Se fin da piccoli si impara a isolarsi, più difficile sarà in futuro costruire ponti di fraternità e di pace. In un universo dove esiste solo l'"io", difficilmente può esserci spazio per un "noi".

Il secondo elemento che desidero brevemente richiamare è il lavoro, «fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello ». 12

Abbiamo dovuto constatare come la pandemia abbia messo a dura prova l'economia mondiale, con gravi ricadute sulle famiglie e sui lavoratori, che vivono situazioni di disagio psicologico, prima ancora che difficoltà economiche. Essa ha posto ancor più in evidenza le disuguaglianze persistenti in diversi ambiti socio-economici. Si pensi all'accesso all'acqua pulita, al cibo, all'istruzione, alle cure mediche. Il numero delle persone annoverate nella categoria della povertà estrema è in sensibile aumento. Per di più, la crisi sanitaria ha indotto molti lavoratori a cambiare tipo di mansioni, e talvolta li ha obbligati a entrare nell'ambito dell'economia sommersa, privandoli così dei sistemi di protezione sociale previsti in molti Paesi.

In questo quadro, la consapevolezza del valore del lavoro acquista un'importanza ulteriore poiché non esiste sviluppo economico senza il lavoro, né si può pensare che le moderne tecnologie possano rimpiazzare il valore aggiunto procurato dal lavoro umano. Esso è poi occasione di scoperta della propria dignità, di incontro e di crescita umana, via privilegiata attraverso la quale ciascuno partecipa attivamente al bene comune e dà un contributo concreto all'edificazione della pace. Anche in quest'ambito è perciò necessaria maggiore cooperazione tra tutti gli attori a livello locale, nazionale, regionale e globale, specialmente nel prossimo periodo, con le sfide poste dall'auspicata riconversione ecologica. Gli anni a venire saranno un tempo di opportunità per sviluppare nuovi servizi e imprese, adattare quelli già

<sup>12</sup> Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace, 4.

esistenti, aumentare l'accesso al lavoro dignitoso e adoperarsi per il rispetto dei diritti umani e di livelli adeguati di retribuzione e protezione sociale.

Eccellenze, Signore e Signori!

Il profeta Geremia ricorda che Dio ha per noi «progetti di pace e non di sventura, per conceder[ci] un futuro pieno di speranza». Non dobbiamo perciò temere di fare spazio alla pace nella nostra vita, coltivando il dialogo e la fraternità tra di noi. La pace è un bene "contagioso", che si propaga dal cuore di quanti la desiderano e ambiscono a viverla, raggiungendo il mondo intero. A ciascuno di voi, ai vostri cari e ai vostri popoli rinnovo la mia benedizione e l'augurio più sentito di un anno di serenità e di pace.

Grazie!

# $\Pi$

## Ad participes Coetus Plenarii Congregationis pro Doctrina Fidei.\*

Signori Cardinali, cari fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle!

Sono lieto di accogliervi al termine dei lavori della vostra Assemblea Plenaria. Ringrazio il Prefetto per la sua introduzione e saluto tutti voi, Superiori, Officiali e Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede. Rinnovo la mia gratitudine per il vostro prezioso servizio alla Chiesa universale, nel promuovere e tutelare l'integrità della dottrina cattolica sulla fede e sulla morale. Integrità feconda.

In questa occasione, vorrei condividere con voi alcune riflessioni raccogliendole intorno a tre parole: dignità, discernimento e fede.

La prima parola: dignità. Come ho scritto all'inizio dell'Enciclica Fratelli tutti, è mio grande desiderio «che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità». Se la fraternità è la destinazione che il Creatore ha disegnato per il cammino dell'umanità, la strada principale resta quella del riconoscimento della dignità di ogni persona umana.

Nella nostra epoca, tuttavia, segnata da tante tensioni sociali, politiche e persino sanitarie, cresce la tentazione di considerare l'altro come estraneo o nemico, negandogli una reale dignità. Perciò, specialmente in questo tempo, siamo chiamati a richiamare, «in ogni occasione opportuna e non opportuna»,<sup>2</sup> e seguendo fedelmente un bimillenario insegnamento ecclesiale, che la dignità di ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. Proprio l'affermazione di una tale dignità è il presupposto irrinunciabile per la tutela di un'esistenza personale e sociale, e anche la condizione necessaria perché la fraternità e l'amicizia sociale possano realizzarsi tra tutti i popoli della terra.

<sup>\*</sup> Die 21 Ianuarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2 Tm 4, 2.

La Chiesa, fin dall'inizio della sua missione, ha sempre proclamato e promosso il valore intangibile della dignità umana. L'uomo è infatti il capolavoro della creazione: è voluto e amato da Dio come *partner* dei suoi disegni eterni, e per la sua salvezza Gesù ha dato la vita fino a morire sulla croce per ogni uomo, per ciascuno di noi.

Vi ringrazio dunque per la riflessione che avete avviato sul valore della dignità umana, tenendo conto delle sfide che la realtà attuale pone a tale proposito.

La seconda parola è discernimento. Sempre di più oggi ai credenti è chiesta l'arte del discernimento. Nel cambiamento d'epoca che stiamo attraversando, mentre da una parte i credenti si trovano davanti a questioni inedite e complesse, dall'altra aumenta un bisogno di spiritualità che non sempre trova nel Vangelo il suo punto di riferimento. Accade così che non di rado si abbia a che fare con presunti fenomeni soprannaturali, per i quali il popolo di Dio deve ricevere indicazioni sicure e solide.

L'esercizio del discernimento trova poi un ambito di necessaria applicazione nella lotta contro gli abusi di ogni tipo. La Chiesa, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista. In questa luce ho recentemente proceduto all'aggiornamento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, con il desiderio di rendere più incisiva l'azione giudiziaria. Questa, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo ed emendare il reo.

Un simile impegno di discernimento si esprime anche in un altro campo di cui vi occupate quotidianamente: lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favorem fidei. Quando, in virtù della potestà petrina, la Chiesa concede lo scioglimento di un vincolo matrimoniale non-sacramentale, non si tratta solo di porre fine canonica ad un matrimonio, comunque già fallito di fatto, ma, in realtà, tramite questo atto eminentemente pastorale intendo sempre favorire la fede cattolica – in favorem fidei! – nella nuova unione e nella famiglia, di cui tale nuovo matrimonio sarà il nucleo.

E qui vorrei soffermarmi anche sulla necessità del discernimento nel percorso sinodale. Qualcuno può pensare che il percorso sinodale è ascoltare tutti, fare un'inchiesta e dare dei risultati. Tanti voti, tanti voti, tanti voti, tanti voti...

No. Un percorso sinodale senza discernimento non è un percorso sinodale. Occorre – nel percorso sinodale – discernere continuamente le opinioni, i punti di vista, le riflessioni. Non si può andare nel percorso sinodale senza discernere. Questo discernimento è quello che farà del Sinodo un vero Sinodo, di cui il personaggio – diciamo così – più importante è lo Spirito Santo, e non un parlamento o un'inchiesta di opinioni che possono fare i media. Per questo sottolineo: è importante il discernimento nel percorso sinodale.

L'ultima parola è fede. La vostra Congregazione è chiamata non solo a difendere ma anche a promuovere la fede. Senza la fede, la presenza dei credenti nel mondo si ridurrebbe a quella di un'agenzia umanitaria. La fede dev'essere il cuore della vita e dell'azione di ogni battezzato. E non una fede generica o vaga, come se fosse vino annacquato che perde valore; ma una fede genuina, schietta, come la vuole il Signore quando dice ai discepoli: «Se aveste fede quanto un granello di senape...». Per questo, mai dobbiamo dimenticare che «una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; una fede che non ci fa crescere è una fede che deve crescere; una fede che non ci interroga è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci; una fede che non ci anima è una fede che deve essere animata; una fede che non ci sconvolge è una fede che deve essere sconvolta».

Non accontentiamoci di una fede tiepida, abitudinaria, da manuale. Collaboriamo con lo Spirito Santo e collaboriamo tra di noi perché il fuoco che Gesù è venuto a portare nel mondo possa continuare ad ardere e a infiammare il cuore di tutti.

Carissimi, vi ringrazio tanto per il vostro lavoro e vi incoraggio ad andare avanti con l'aiuto del Signore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lc 17, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2017.

# III

## Ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis.\*

Eccellenza, Cari Prelati Uditori!

Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, a partire dal Decano, Mons. Alejandro Arellano Cedillo, che ringrazio per le sue parole. E grazie per le ultime due cose che ha chiesto al Papa: conforto e benedizione. Mi piace. È una richiesta pastorale. Grazie.

Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. A tutti formulo i migliori auguri per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

Il percorso sinodale che stiamo vivendo interpella anche questo nostro incontro, perché coinvolge anche l'ambito giudiziario e la vostra missione al servizio delle famiglie, specialmente di quelle ferite, quelle bisognose del balsamo della misericordia.¹ In questo anno dedicato alla famiglia come espressione della gioia dell'amore, abbiamo oggi l'occasione di riflettere sulla sinodalità nei processi di nullità matrimoniale. Il lavoro sinodale, infatti, anche se non ha natura strettamente processuale, tuttavia va posto in dialogo con l'attività giudiziale, al fine di favorire un più generale ripensamento dell'importanza che l'esperienza del processo canonico ha per la vita dei fedeli che hanno vissuto un fallimento matrimoniale e, al tempo stesso, per l'armonia delle relazioni all'interno della comunità ecclesiale. Chiediamoci allora in che senso l'amministrazione della giustizia necessita di uno spirito sinodale.

Anzitutto, la sinodalità implica il camminare insieme. Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la verità su un'unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro.

<sup>\*</sup> Die 27 Ianuarii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Bolla Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.

Questa visione del camminare insieme verso un fine comune non è nuova nella comprensione ecclesiale di questi processi. In proposito, è celebre il discorso alla Rota Romana nel quale il Venerabile Pio XII affermò «l'unità dello scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione ».² In quest'ottica egli tratteggiò il compito di ogni partecipante al processo in ordine alla ricerca della verità, pur mantenendo ognuno la fedeltà al proprio ruolo. Questa verità, se davvero amata, diventa liberatrice.³

Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l'impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone. Due o tre anni fa abbiamo parlato del catecumenato matrimoniale.

Lo stesso obiettivo di ricerca condivisa della verità deve caratterizzare ogni tappa del processo giudiziario. È vero che nel processo ha luogo, talvolta, una dialettica fra tesi contrastanti; tuttavia, il contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell'adesione sincera a ciò che

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1944: AAS 36 [1944], 281.

 $<sup>^3\,</sup>$  Cfr Gv 8, 32.

per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa fruttuosa nel quadro di un'adeguata comunicazione con gli altri, che sa arrivare anche all'autocritica. Perciò non è ammissibile una qualsiasi volontaria alterazione o manipolazione dei fatti, volta a ottenere un risultato pragmaticamente desiderato. Qui mi fermo, e mi scuso, per dire un pericolo molto grande. Quando non si supera questo, anche gli avvocati possono fare danni terribili. Un mese fa un vescovo è venuto a lamentarsi, perché aveva un problema con un sacerdote. Un problema grave, non matrimoniale, un problema di disciplina grave che meritava di andare a giudizio. Il giudice del tribunale nazionale – non sto parlando di questo o quel paese - chiamò il vescovo e gli disse: "Ho ricevuto questo. Io farò quello che Lei mi dice. Se Lei mi dice di condannarlo, lo condanno; se Lei mi dice di assolverlo, lo assolvo". Questo può succedere! Si può arrivare a questo se non c'è unità nei processi anche con sentenze contrastanti. Andare insieme, perché c'è in gioco il bene della Chiesa, il bene della gente! Non è un negoziato che si fa. Scusatemi, ma questo aneddoto mi ha illuminato tanto.

Questo "andare insieme" nel giudizio vale per le parti e i loro patroni, per i testi chiamati a dichiarare secondo verità, per i periti che devono mettere al servizio del processo la loro scienza, nonché in modo singolare per i giudici. Infatti l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è una manifestazione della cura delle anime, che richiede sollecitudine pastorale per essere servitori della verità salvifica e della misericordia. Questo ministerium veritatis assume un peculiare rilievo nei Vescovi, quando giudicano in prima persona, soprattutto nei processi più brevi, nonché quando esercitano la loro responsabilità nei confronti dei propri tribunali, mostrando anche così la loro sollecitudine paterna nei confronti dei fedeli. E torno su una cosa che dal primo momento ho sempre detto: il giudice originario è il vescovo. Il decano mi ha salutato dicendo: "il Papa, giudice universale di tutte...". Ma questo è perché sono vescovo di Roma e Roma presiede tutto, non perché ho un altro titolo. Grazie di questo. Se il Papa ha questa potestà è perché è vescovo della diocesi di cui il Signore ha voluto che il

vescovo fosse il Papa. Il vero e primo [giudice] è il vescovo, non il vicario giudiziale, il vescovo.

La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto. Anche in quest'ambito occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell'altro, quasi immedesimarsi con l'altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche nell'attività giudiziale bisogna favorire la cultura dell'ascolto, presupposto della cultura dell'incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle singole persone. Ciascuna di esse, con la sua esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la concreta "periferia esistenziale" da cui deve muoversi ogni azione pastorale giudiziale.

Il processo richiede anche un vigile ascolto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti. Particolare importanza ha l'istruttoria, volta all'accertamento dei fatti, la quale esige in chi la guida di saper coniugare la giusta professionalità con la vicinanza e l'ascolto. E questo, richiede tempo? Sì, richiede tempo. Richiede pazienza? Sì, richiede pazienza. Richiede paternità pastorale? Sì, richiede paternità pastorale. I giudici devono essere ascoltatori per eccellenza di tutto quanto è emerso nel processo a favore e contro la dichiarazione di nullità. Sono tenuti a ciò in virtù di un dovere di giustizia, animato e sostenuto dalla carità pastorale. Infatti, «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio ». Inoltre, – come avviene di regola – vi è un collegio giudicante, ogni giudice deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri per arrivare a un giudizio ponderato. In questo senso, nella vostra azione di ministri del tribunale, non deve mai mancare il cuore pastorale, lo spirito di carità e di comprensione verso le persone che soffrono per il fallimento dalla loro vita coniugale. Per acquisire un tale stile occorre evitare il vicolo cieco del giuridicismo - che è una sorta di pelagianesimo legale; non è cattolico, il giuridicismo non è cattolico -, cioè di una visione autoreferenziale della legge. La legge e il giudizio sono sempre a servizio della verità, della giustizia e della virtù evangelica della carità.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311.

Un altro aspetto della sinodalità dei processi è il discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è un'inchiesta, per cui vale lo stesso quello che ognuno dice. No. Quello che uno dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è facile il discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare insieme e sull'ascolto, e che permette di leggere la concreta situazione matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale, per scoprire in essa l'esistenza o meno di quell'evento irrevocabile che è il valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole forme di nullità matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sul matrimonio. Opera qui la prudenza del diritto, nel suo classico senso di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con rettitudine nell'ambito pratico. Tornando a quell'esempio: "Cosa vuole? Lo condanno o lo libero?".

L'esito di questo cammino è la sentenza, frutto di un attento discernimento che conduce a un'autorevole parola di verità sul vissuto personale, mettendo quindi in luce i percorsi che da lì si possono aprire. La sentenza perciò dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano.

Cari Prelati Uditori, da queste considerazioni che mi premeva porre alla vostra attenzione emerge come la dimensione di sinodalità consenta di mettere in risalto le caratteristiche essenziali del processo. Vi incoraggio, dunque, a proseguire con fedeltà e operosità rinnovate il vostro ministero ecclesiale al servizio della giustizia, inseparabile dalla verità e, in definitiva, dalla salus animarum. Un lavoro che manifesta il volto misericordioso della Chiesa: volto materno che si china su ogni fedele per aiutarlo a fare verità su di sé, risollevandolo dalle sconfitte e dalle fatiche e invitandolo a vivere in pienezza la bellezza del Vangelo. Rinnovo a ciascuno la mia stima e la mia gratitudine. Chiedo allo Spirito Santo di accompagnare sempre la vostra attività e di cuore vi benedico. E non dimenticate di pregare. La preghiera vi accompagni sempre. "Sono indaffarato, devo fare tante cose...". La prima

cosa che devi fare è pregare. Pregare perché il Signore ti sia vicino. E anche per conoscere il cuore del Signore: lo conosciamo nella preghiera. E i giudici pregano, e devono pregare, il doppio o tre volte di più. Per favore, non dimenticatevi di pregare anche per me, si capisce. Grazie.

# IV

Ad Participes Occursus a Consortio Internationali Mediorum Communicationis Socialis Catholicorum «Catholic fact-checking» provecti.\*

Cari amici, benvenuti!

Vi accolgo oggi per riflettere insieme a voi sulla problematica della comunicazione, in particolare sullo stile dei comunicatori cristiani di fronte ad alcuni nodi legati alla pandemia da Covid-19. Ringrazio il Signor Montagne per la sua introduzione e saluto di cuore tutti voi.

Già San Paolo VI, nel Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali del 1972, affermava: «L'uomo moderno può facilmente riconoscere che molti dei suoi atteggiamenti, giudizi, prese di posizione, adesioni e opposizioni sono dovuti alle sempre più vaste e rapide conoscenze di opinioni e di comportamenti, a lui pervenuti tramite gli strumenti della comunicazione sociale». E osservava ancora: «L'eccellenza del compito dell'informatore consiste non soltanto nel rilevare ciò che è immediatamente riscontrabile, ma anche nel cercare elementi di inquadramento e di spiegazione circa le cause e le circostanze dei singoli fatti che egli deve segnalare». Dunque, questo lavoro esige rigore nel metodo - precisava Paolo VI -, «nel controllo e nella valutazione critica delle fonti, nella fedeltà ai dati osservati e nella trasmissione integrale di essi. La responsabilità è poi ancora più grave qualora il comunicatore sia chiamato, come spesso avviene, ad aggiungere, alla semplice relazione del fatto, elementi di giudizio e di orientamento». Un anno fa, ho potuto leggere uno studio interessante su come muta il contenuto di un racconto per l'attenzione dello scrittore a quello che trasmette. È interessante. Fatto da un professore, Simone Paganini, dell'Università di Aachen: è interessante come studia questo problema della mutazione del contenuto nella trasmissione di una cosa.

Papa Montini parlava della comunicazione e dell'informazione in generale, ma le sue parole risultano quanto mai aderenti alla realtà se pensiamo a certa disinformazione che circola sul web ai giorni nostri. Infatti, voi vi proponete proprio di evidenziare le fake news e le informazioni parziali o

<sup>\*</sup> Die 28 Ianuarii 2022.

fuorvianti sui vaccini contro il Covid-19, e avete iniziato a farlo mettendo in rete diversi *media* cattolici e coinvolgendo vari esperti. La vostra iniziativa nasce come un consorzio che si propone di essere *insieme per la verità*. E grazie, grazie di questo.

Anzitutto, *insieme*. Questo, anche nel campo dell'informazione, è fondamentale. Fare rete, mettere in comune capacità, conoscenze, contributi, per poter informare in maniera adeguata, rappresenta già di per sé una prima testimonianza. In un tempo ferito dalla pandemia e da tante divisioni – anche nelle opinioni – il fatto di stare in rete come comunicatori cristiani è già un messaggio. Punto di partenza, è un messaggio.

Non possiamo nasconderci che in questo tempo, oltre alla pandemia, si diffonde l'"infodemia", cioè la deformazione della realtà basata sulla paura, che nella società globale fa rimbombare echi e commenti su notizie falsificate se non inventate. A questo clima può contribuire, spesso inconsapevolmente, anche il moltiplicarsi e l'accavallarsi di informazioni, commenti e pareri cosiddetti "scientifici", che finiscono per ingenerare confusione nel lettore e nell'ascoltatore.

È importante perciò stare in rete e fare alleanza con la ricerca scientifica sulle malattie, che progredisce e ci permette di combatterle meglio. «Il sapere va condiviso, la competenza va partecipata, la scienza va messa in comune ».¹ Questo vale anche per i vaccini: «È urgente aiutare i Paesi che ne hanno di meno, ma occorre farlo con piani lungimiranti, non motivati solo dalla fretta delle nazioni benestanti di stare più sicure. I rimedi vanno distribuiti con dignità, per favore, non come elemosine pietose. Per fare del bene davvero, occorre promuovere la scienza e la sua applicazione integrale ».² Perciò, essere correttamente informati, essere aiutati a capire sulla base dei dati scientifici e non delle fake news, è un diritto umano. La corretta informazione va garantita soprattutto a coloro che sono meno provvisti di mezzi, ai più deboli, a coloro che sono più vulnerabili.

La seconda parola, dopo insieme, è per: insieme per. È una parola molto piccola ma rivelatrice: ci ricorda che come cristiani siamo contro le ingiustizie e le menzogne, ma sempre per le persone. Anche se lo scopo del vostro consorzio è quello di combattere la disinformazione, di contrastare le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso alla Biomedical University Foundation dell'Università Campus Biomedico, 18 ottobre 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

fake news e la manipolazione delle coscienze dei più deboli, non dobbiamo mai dimenticare la fondamentale distinzione tra le notizie e le persone. Le fake news vanno contrastate, ma sempre vanno rispettate le persone, che spesso senza piena avvertenza e responsabilità vi aderiscono. Il comunicatore cristiano fa proprio lo stile evangelico, costruisce ponti, è artigiano di pace anche e soprattutto nella ricerca della verità. Il suo approccio non è di contrapposizione alle persone, non assume atteggiamenti di superiorità, non semplifica la realtà, per non scadere in un fideismo di stampo scientifico. Infatti, la scienza stessa è un continuo approssimarsi alla soluzione dei problemi. La realtà è sempre più complessa di quanto crediamo e dobbiamo rispettare i dubbi, le angosce, le domande delle persone, cercando di accompagnarle senza mai trattarle con sufficienza. Il dialogo con i dubbiosi.

Come cristiani dobbiamo essere i primi a evitare la logica della contrapposizione e della semplificazione, cercando sempre di avvicinare, di accompagnare, di rispondere in modo pacato e ragionato alle domande e alle obiezioni. Cerchiamo di operare per la corretta e veritiera informazione sul Covid-19 e sui vaccini, ma senza scavare fossati, senza ghettizzare. La pandemia ci invita ad aprire gli occhi su ciò che è essenziale, su ciò che davvero vale, sulla necessità di salvarci insieme. Cerchiamo dunque di essere insieme per e mai contro. Insieme per. E ricordiamoci che l'accesso ai vaccini e alle cure va garantito a tutti, anche ai più poveri: guariremo se guariremo insieme. Su questo, vorrei sottolineare una cosa che ho sempre detto: da una crisi non si esce da soli; o si esce insieme, o nessuno ne esce bene. Non usciremo uguali: usciremo migliori o peggiori. Perché la crisi ci mette in difficoltà e bisogna trovare delle soluzioni. Ma il problema - è una trappola psicologica - è quando la crisi si trasforma in conflitto e il conflitto non si risolve: soltanto con la "guerra", con le distanze, con le contrapposizioni, e questo è tornare sempre indietro e non fare avanzare il dialogo, l'insieme. Mai fare che una crisi si converta in conflitto. No, è una crisi. Siamo in crisi, cerchiamo insieme di uscirne.

Infine, l'ultima breve riflessione è sulla parola *verità*. Non stanchiamoci di verificare le notizie, di presentare in modo adeguato i dati, di essere noi stessi sempre in ricerca. La ricerca della verità non può essere piegata a un'ottica commerciale, agli interessi dei potenti, ai grandi interessi economici. No. Essere *insieme per la verità* significa anche cercare un antidoto agli algoritmi progettati per massimizzare la redditività commerciale, si-

gnifica promuovere una società informata, giusta, sana e sostenibile. Senza un correttivo etico, questi strumenti generano ambienti di estremismo e inducono le persone a pericolose radicalizzazioni – e questo è il conflitto.

L'antidoto contro ogni tipo di falsificazione è lasciarsi purificare dalla verità. È vero, la verità purifica. Per il cristiano, la verità non è mai solo un concetto riguardante il giudizio sulle cose, no, questa è solo una parte della verità. La verità riguarda la vita intera. «Nella Bibbia, [essa] porta con sé i significati di sostegno, solidità, fiducia [...]. La verità è ciò su cui ci si può appoggiare per non cadere. In questo senso relazionale, l'unico veramente affidabile e degno di fiducia, sul quale si può contare, ossia "vero", è il Dio vivente. Ecco l'affermazione di Gesù: "Io sono la verità". L'uomo, allora, scopre e riscopre la verità quando la sperimenta in sé stesso come fedeltà e affidabilità di chi lo ama». Lavorare al servizio della verità significa dunque cercare ciò che favorisce la comunione e promuove il bene di tutti, non ciò che isola, divide e contrappone. Non ciò che ci porta al conflitto.

Fratelli e sorelle, nelle nostre preghiere teniamo sempre presenti le vittime della pandemia e i loro familiari. E teniamo presenti coloro che, senza avere il virus, sono morti nel servizio alla gente ammalata. Sono gli eroi di questi giorni, tanti eroi nascosti. A voi e ai vostri collaboratori auguro buon lavoro e di cuore vi benedico. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gv 14, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Messaggio per la 52<sup>a</sup> Giornata delle Comunicazioni sociali 2018.

## **NUNTII**

T

In DCXXV anniversaria memoria a fundatione Facultatis Thelogicae apud Pontificiam Universitatem «Ioannes Paulus II» Cracoviae.

Do Czcigodnego Brata Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W dniu 11 stycznia 1397 roku, na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława, papież Bonifacy IX bullą "Eximiae devotionis affectus" erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Mija zatem 625 lat od tego doniosłego wydarzenia, z którego bierze początek historia waszej relatywnie młodej Uczelni. Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów.

Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość. Dewizą waszego Uniwersytetu jest wezwanie: "Idźcie i nauczajcie" (Mt 28, 19), a w dokumencie o jego misji zostało zapisane, że jego działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych. Św. Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej "posługi myślenia", dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie. Dlatego, wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także

przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija. Młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu. Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie. Pełnijcie ją w poczuciu odpowiedzialności za wierność waszej misji: idźcie i nauczajcie!

W modlitwie Bogu polecam Ciebie, Drogi Bracie, Rektora i Profesorów, Studentów i Pracowników Uniwersytetu, przyzywając wstawiennictwa św. Jadwigi Królowej fundatorki Wydziału oraz św. Jana Pawła II, i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 2022 roku.

### **FRANCISCUS**

# $\Pi$

In celebratione LVI Diei Internationalis Communicationum Socialium (29 Maii 2022).

#### Ascoltare con l'orecchio del cuore

Cari fratelli e sorelle!

Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla necessità di "andare e vedere" per scoprire la realtà e poterla raccontare a partire dall'esperienza degli eventi e dall'incontro con le persone. Proseguendo in questa linea, desidero ora porre l'attenzione su un altro verbo, "ascoltare", decisivo nella grammatica della comunicazione e condizione di un autentico dialogo.

In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso tempo, l'ascolto sta conoscendo un nuovo importante sviluppo in campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte di *podcast* e *chat audio*, a conferma che l'ascoltare rimane essenziale per la comunicazione umana.

A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell'anima, è stato chiesto quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha risposto: "Il desiderio sconfinato di essere ascoltati". Un desiderio che spesso rimane nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o formatore, o svolga comunque un ruolo di comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell'informazione e quanti prestano un servizio sociale o politico.

# Ascoltare con l'orecchio del cuore

Dalle pagine bibliche impariamo che l'ascolto non ha solo il significato di una percezione acustica, ma è essenzialmente legato al rapporto dialogico tra Dio e l'umanità. «Shema' Israel – Ascolta, Israele» (Dt 6, 4), l'incipit del primo comandamento della Torah, è continuamente riproposto nella Bibbia, al punto che San Paolo affermerà che «la fede viene dall'ascolto» (Rm 10, 17). L'iniziativa, infatti, è di Dio che ci parla, al quale noi rispondiamo ascoltandolo; e anche questo ascoltare, in fondo, viene dalla sua grazia, come accade al neonato che risponde allo sguardo e alla voce della

mamma e del papà. Tra i cinque sensi, quello privilegiato da Dio sembra essere proprio l'udito, forse perché è meno invasivo, più discreto della vista, e dunque lascia l'essere umano più libero.

L'ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell'azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l'uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l'uomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo "tende l'orecchio" per ascoltarlo.

L'uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle e "chiudere le orecchie" per non dover ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l'altro, come avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui (cfr At 7, 57).

Da una parte, quindi, c'è Dio che sempre si rivela comunicandosi gratuitamente, dall'altra l'uomo al quale è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l'uomo a un'alleanza d'amore, affinché egli possa diventare pienamente ciò che è: immagine e somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare spazio all'altro. L'ascolto, in fondo, è una dimensione dell'amore.

Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verificare la qualità del loro ascolto. «Fate attenzione dunque a come ascoltate» (Lc 8, 18): così li esorta dopo aver raccontato la parabola del seminatore, lasciando intendere che non basta ascoltare, bisogna farlo bene. Solo chi accoglie la Parola con il cuore "bello e buono" e la custodisce fedelmente porta frutti di vita e di salvezza (cfr Lc 8, 15). Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell'arte di comunicare, il cui centro non è una teoria o una tecnica, ma la «capacità del cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 171).

Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare l'altro. C'è infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. L'ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell'udito, ma tutta la persona. La vera sede dell'ascolto è il cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si dimostrò saggio perché domandò al Signore di concedergli «un cuore che ascolta» (1 Re 3, 9). E Sant'Agostino invitava ad ascoltare con il cuore (corde audire), ad accogliere le parole non esteriormente nelle orecchie, ma spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie,

ma le orecchie nel cuore ».¹ E San Francesco d'Assisi esortava i propri fratelli a «inclinare l'orecchio del cuore ».²

Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è l'ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte nell'intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato: il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l'Altro. Non siamo fatti per vivere come atomi, ma insieme.

### L'ascolto come condizione della buona comunicazione

C'è un uso dell'udito che non è un vero ascolto, ma il suo opposto: l'origliare. Infatti, una tentazione sempre presente e che oggi, nel tempo del social web, sembra essersi acuita è quella di origliare e spiare, strumentalizzando gli altri per un nostro interesse. Al contrario, ciò che rende la comunicazione buona e pienamente umana è proprio l'ascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, l'ascolto dell'altro a cui ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa e onesta.

La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante volte nella vita quotidiana, appare purtroppo evidente anche nella vita pubblica, dove, invece di ascoltarsi, spesso "ci si parla addosso". Questo è sintomo del fatto che, più che la verità e il bene, si cerca il consenso; più che all'ascolto, si è attenti all'audience. La buona comunicazione, invece, non cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con lo scopo di ridicolizzare l'interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dell'altro e cerca di far cogliere la complessità della realtà. È triste quando, anche nella Chiesa, si formano schieramenti ideologici, l'ascolto scompare e lascia il posto a sterili contrapposizioni.

In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che l'altro finisca di parlare per imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come nota il filosofo Abraham Kaplan,<sup>3</sup> il dialogo è un *duologo*, un monologo a due voci. Nella vera comunicazione, invece, l'io e il tu sono entrambi "in uscita", protesi l'uno verso l'altro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettera a tutto l'Ordine: Fonti Francescane, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr The life of dialogue, in J. D. Roslansky ed., Communication. A discussion at the Nobel Conference, North-Holland Publishing Company – Amsterdam 1969, 89-108.

L'ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire un'informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un evento o descrivere una realtà in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di partenza.

Solo se si esce dal monologo, infatti, si può giungere a quella concordanza di voci che è garanzia di una vera comunicazione. Ascoltare più fonti, "non fermarsi alla prima osteria" – come insegnano gli esperti del mestiere – assicura affidabilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare più voci, ascoltarsi, anche nella Chiesa, tra fratelli e sorelle, ci permette di esercitare l'arte del discernimento, che appare sempre come la capacità di orientarsi in una sinfonia di voci.

Ma perché affrontare la fatica dell'ascolto? Un grande diplomatico della Santa Sede, il Cardinale Agostino Casaroli, parlava di "martirio della pazienza", necessario per ascoltare e farsi ascoltare nelle trattative con gli interlocutori più difficili, al fine di ottenere il maggior bene possibile in condizioni di limitazione della libertà. Ma anche in situazioni meno difficili, l'ascolto richiede sempre la virtù della pazienza, insieme alla capacità di lasciarsi sorprendere dalla verità, fosse pure solo un frammento di verità, nella persona che stiamo ascoltando. Solo lo stupore permette la conoscenza. Penso alla curiosità infinita del bambino che guarda al mondo circostante con gli occhi sgranati. Ascoltare con questa disposizione d'animo – lo stupore del bambino nella consapevolezza di un adulto – è sempre un arricchimento, perché ci sarà sempre una cosa, pur minima, che potrò apprendere dall'altro e mettere a frutto nella mia vita.

La capacità di ascoltare la società è quanto mai preziosa in questo tempo ferito dalla lunga pandemia. Tanta sfiducia accumulata in precedenza verso l'"informazione ufficiale" ha causato anche una "infodemia", dentro la quale si fatica sempre più a rendere credibile e trasparente il mondo dell'informazione. Bisogna porgere l'orecchio e ascoltare in profondità, soprattutto il disagio sociale accresciuto dal rallentamento o dalla cessazione di molte attività economiche.

Anche la realtà delle migrazioni forzate è una problematica complessa e nessuno ha la ricetta pronta per risolverla. Ripeto che, per vincere i pregiudizi sui migranti e sciogliere la durezza dei nostri cuori, bisognerebbe provare ad ascoltare le loro storie. Dare un nome e una storia a ciascuno di loro. Molti bravi giornalisti lo fanno già. E molti altri vorrebbero farlo, se solo potessero. Incoraggiamoli! Ascoltiamo queste storie! Ognuno poi sarà libero di sostenere le politiche migratorie che riterrà più adeguate al proprio Paese. Ma avremo davanti agli occhi, in ogni caso, non dei numeri, non dei pericolosi invasori, ma volti e storie di persone concrete, sguardi, attese, sofferenze di uomini e donne da ascoltare.

#### Ascoltarsi nella Chiesa

Anche nella Chiesa c'è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell'ascolto ci è stato affidato da Colui che è l'uditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare attraverso l'orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». Leosì il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel prestare loro ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio. 5

Nell'azione pastorale, l'opera più importante è "l'apostolato dell'orecchio". Ascoltare, prima di parlare, come esorta l'apostolo Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1, 19). Dare gratuitamente un po' del proprio tempo per ascoltare le persone è il primo gesto di carità.

È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nell'ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. Come in un coro, l'unità non richiede l'uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, la polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all'armonia dell'insieme. Questa armonia è ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e singole le voci.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 2017, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr *ibid.*, 75.

Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle degli altri, per manifestare l'armonia dell'insieme che lo Spirito Santo compone.

Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 2022, Memoria di San Francesco di Sales.

#### **FRANCESCO**

#### NUNTIUS TELEVISIFICUS

#### In celebratione II Diei Internationalis Fraternitatis Humanae.\*

Cari fratelli e sorelle!

Permettetemi anzitutto di salutare con affetto e stima il Grande Imam Ahmed Al-Tayyeb con il quale, esattamente tre anni fa ad Abu Dhabi, ho firmato il *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*. In questi anni abbiamo camminato come fratelli nella consapevolezza che, rispettando le nostre rispettive culture e tradizioni, siamo chiamati a costruire la fratellanza quale barriera contro l'odio, la violenza e l'ingiustizia.

Ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato su questa strada: Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Zayed per il suo costante impegno in tale direzione, l'Alto Comitato per la Fratellanza Umana per le varie iniziative promosse in diverse parti del mondo, e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché, con la risoluzione del 21 dicembre 2020, ha permesso di celebrare oggi la Seconda Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. E la gratitudine si estende a tutte le istituzioni civili e religiose che sostengono questa nobile causa.

La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli, così che quanti soffrono o sono svantaggiati non si sentano esclusi e dimenticati, ma accolti, sostenuti come parte dell'unica famiglia umana. Siamo fratelli!

Tutti, nel nostro condividere sentimenti di fratellanza gli uni per gli altri, dobbiamo farci promotori di una cultura di pace, che incoraggi sviluppo sostenibile, tolleranza, inclusione, comprensione reciproca e solidarietà.

Tutti viviamo sotto lo stesso cielo, indipendentemente da dove e da come viviamo, dal colore della pelle, dalla religione, dal ceto sociale, dal sesso, dall'età, dalle condizioni di salute e da quelle economiche. Siamo tutti diversi eppure tutti uguali, e questo periodo di pandemia ce lo ha dimostrato. Ripeto ancora una volta: da soli non ci si salva!

<sup>\*</sup> Die 4 Februarii 2022.

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, e nel nome di Dio, noi che siamo sue creature, dobbiamo riconoscerci fratelli e sorelle. Come credenti, appartenenti a diverse tradizioni religiose, abbiamo un ruolo da svolgere. Qual è questo ruolo? Aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al Cielo. Alziamo gli occhi al Cielo, perché chi adora Dio con cuore sincero ama anche il prossimo. La fratellanza ci induce ad aprirci al Padre di tutti e a vedere nell'altro un fratello, una sorella, a condividere la vita, a sostenerci a vicenda, ad amare e conoscere gli altri.

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme. Non lasciare per domani o per un futuro che non sappiamo se ci sarà; oggi è il tempo opportuno per camminare insieme: credenti e tutte le persone di buona volontà, insieme. È un giorno propizio per darsi la mano, per celebrare la nostra unità nella diversità – unità non uniformità, unità nella diversità –, per dire alle comunità e alle società in cui viviamo che è giunto il tempo della fratellanza. Tutti insieme, perché è fondamentale essere solidali l'uno con l'altro. E per questo oggi, lo ripeto, non è tempo di indifferenza: o siamo fratelli o crolla tutto. E questa non è un'espressione meramente letteraria di tragedia, no, è la verità! O siamo fratelli o crolla tutto, lo vediamo nelle piccole guerre, in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l'educazione... È una distruzione. O siamo fratelli o crolla tutto.

Non è il tempo della dimenticanza. Ogni giorno dobbiamo ricordarci quello che Dio disse ad Abramo: che alzando lo sguardo alle stelle del cielo avrebbe visto la promessa della sua discendenza, cioè noi (cfr *Incontro Interreligioso a Ur*, 6 marzo 2021). Una promessa che dunque si è realizzata anche nelle nostre vite: quella di una fraternità larga e luminosa come sono le stelle del cielo!

Care sorelle e cari fratelli, Caro fratello Grande Imam!

Il percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l'àncora di salvezza per l'umanità. Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune. Non uguali, no, fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità.

Grazie a tutti coloro che operano nella convinzione che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno perché siamo tutti creature di Dio: fratelli e sorelle.

Grazie a coloro che si uniranno al nostro cammino di fratellanza. Incoraggio tutti a impegnarsi per la causa della pace e per rispondere ai problemi e ai bisogni concreti degli ultimi, dei poveri, di chi è indifeso. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, "fratelli tutti", per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia, nell'armonia delle differenze e nel rispetto dell'identità di ciascuno. Sorelle e fratelli, avanti insieme su questa strada della fratellanza! Grazie.

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS

I.

#### COMMUNIO ECCLESIASTICA

Sanctissimus Dominus Franciscus PP. communionem ecclesiasticam ad normam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium concessit:

die 22 Iunii 2017. — Suae Beatitudini Iosepho Absi, Societatis Missionariorum Sancti Pauli, hactenus Archiepiscopo titulo Tarsensi Graecorum Melkitarum apud Curiam patriarchalem Damascenam, a Synodo Episcoporum Ecclesiae Antiochenae Graecorum Melkitarum ad Sedem Patriarchalem Antiochenam Graecorum Melkitarum die 21 Iunii 2017 canonice electo.

die 23 Septembris 2021. — Suae Beatitudini Raphaëli Petro XXI Minassian, hactenus Archiepiscopo titulo Caesariensi in Cappadocia Armenorum et Ordinario pro fidelibus catholicis armenis in Europa orientali commorantibus, a Synodo Episcoporum Ecclesiae Ciliciae Armenorum ad Sedem Patriarchalem Ciliciae Armenorum die 23 Septembris 2021 canonice electo.

#### II.

#### ERECTIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, sequentes Circumscriptiones erexit:

#### Ecclesia Syro-Malabarensis

die 9 Octobris 2017. — Eparchiam Shamshabadensem et Eparchiam Hosurensem pro christifidelibus in India extra fines territorii proprii.

#### Ecclesia Syro-Malankarensis

die 23 Novembris 2019. — Exarchiam Apostolicam Sancti Ephraimi Khadkiensis pro christifidelibus in India extra fines territorii proprii ad statum Eparchiae evexit.

#### Ecclesia Ucraina

die 11 Iulii 2019. — Exarchiam Apostolicam pro christifidelibus ritus byzantini in Italia.

die 13 Novembris 2020. — Eparchiam Warmiensem-Gedanensem pro christifidelibus ritus byzantini in Polonia.

#### Eparchia in Macedonia

die 31 Maii 2018. — Exarchiam Apostolicam ad statum Eparchiae sub titulo Beatae Mariae Virginis in Caelum Assumptae Strummitzensis-Skopiensis evexit.

#### Eparchia in Serbia

die 6 Decembris 2018. — Exarchiam Apostolicam ad statum Eparchiae sub titulo Sancti Nicolai de Ruski Krstur evexit.

\* \* \*

Consulta Sede Apostolica, ad normam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Synodi Episcoporum sequentes Circumscriptionum erectiones rite peragerunt, nempe:

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Antiochenae Syrorum

die 30 Augusti 2019. — Eparchiam Adiabensem Syrorum.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Ucrainae

die 11 Decembris 2015. — Eparchiam Camenecensem Ucrainorum, suffraganeam Archieparchiae Ternopoliensis-Zborovensis.

die 12 Septembris 2017. — Eparchiam Chernivcensem, suffraganeam Archieparchiae Stanislaopolitanae.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Syro-Malankarensis

die 12 Iulii 2017. — Eparchiam Parassalanam.

#### III.

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

#### Ecclesia Alexandrina Coptorum

die 10 Aprilis 2018. — Titulari Episcopali Ecclesiae Cabasitanae R.D. Thomam Adly Zaki, hactenus Rectorem Seminarii Maioris in urbe Maadi, quem constituit Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Gizensis.

#### Ecclesia Antiochena Graecorum Melkitarum

die 17 Iunii 2019. — Cathedrali Ecclesiae Dominae Nostrae Paradisi S. Pauli Graecorum Melkitarum R.D. Georgium Khoury.

die 20 Decembris 2019. — Titulari Episcopali Ecclesiae Apamenae in Syria Graecorum Melkitarum R.P. Iosephum Khawam, B.A., quem constituit Exarchum Apostolicum pro fidelibus melkitis in Venetiola commorantibus et Administratorem Apostolicum sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis eparchiae Dominae Nostrae Paradisi in Civitate Mexicana Graecorum Melkitarum.

#### Ecclesia Babylonensis Chaldaeorum

die 9 Augusti 2017. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Petri Apostoli urbis Sancti Didaci Chaldaeorum Exc.mum P.D. Emmanuelem Hana Shaleta, ipsum transferens a sede eparchiali Sancti Addai in urbe Torontina.

die 31 Octobris 2017. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Addai in urbe Torontina Exc.mum P.D. Bawai Soro, ipsum transferens a sede titulari episcopali Foratianensi.

#### Ecclesia Ucraina

die 7 Novembris 2015. — Archiepiscopali Ecclesiae Premisliensi-Varsaviensi ritus byzantini ucraini Exc.mum P.D. Eugenium Miroslaum Popowicz, hactenus Episcopum Auxiliarem eiusdem archieparchiae, ipsum transferens a sede titulari episcopali Horreacoeliensi.

die 8 Octobris 2016. — Cathedrali Ecclesiae Sanctae Mariae a Patrocinio Bonaërensi Ucrainorum Exc.mum P.D. Danielem Kozelinski Netto, hactenus Administratorem Apostolicum eiusdem eparchiae, ipsum transferens a sede titulari episcopali Eminentianensi.

die 20 Aprilis 2017. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Nicolai Chicagiensi Ucrainorum Exc.mum P.D. Benedictum Aleksiychuk, M.S.U., hactenus Auxiliarem archieparchiae Leopolitanae Ucrainorum, ipsum transferens a sede titulari episcopali Germanicianensi.

die 8 Augusti 2017. — Titulari Episcopali Ecclesiae Germanicianensi R.D. Andream Rabiy, hactenus Protosyncellum archieparchiae Philadelphiensis Ucrainorum, quem constituit Episcopum Auxiliarem eiusdem archieparchiae.

die 18 Februarii 2019. — Archiepiscopali Ecclesiae Philadelphiensi Ucrainorum Exc.mum P.D. Borys Gudziak, ipsum transferens a sede eparchiali Sancti Vladimiri Magni in urbe Parisiensi pro ucrainis ritus byzantini.

die 15 Ianuarii 2020.

- Cathedrali Ecclesiae Sanctorum Petri et Pauli Melburnensi Ucrainorum R.P. Mykola Bychok, C.SS.R., hactenus Vicarium paroeciae Sancti Ioannis Baptistae in urbe Novarcensi;
- Cathedrali Ecclesiae Sanctae Familiae Londiniensi Exc.mum P.D. Kenneth Anthonium Adam Nowakoski, ipsum transferens a sede eparchiali Neo-Vestmonasteriensi Ucrainorum.

die 13 Novembris 2020. — Cathedrali Ecclesiae Warmiensi-Gedanensi R.D. Arcadium Trochanowski, e clero eparchiae Vratislaviensis-Coslinensis.

#### Ecclesia Syro-Malabarensis

die 28 Iulii 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Slebtensi R.D. Stephanum Chirappanath, e clero eparchiae Irinialakudensis, quem nominavit Visitatorem Apostolicum pro christifidelibus syro-malabarensibus in Europa.

#### Ecclesia Ruthena

die 1 Iunii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Parmensi Ruthenorum Exc.mum P.D. Milonem Lach, S.I., hactenus Administratorem Apostolicum sede vacante eiusdem eparchiae, ipsum transferens a sede titulari episcopali Ostracinensi.

#### Eparchia in Croatia

die 8 Septembris 2020. — Cathedrali Ecclesiae Crisiensi R.D. Milonem Stipić, hactenus Administratorem Apostolicum sede vacante eiusdem circumscriptionis.

#### Eparchia in Macedonia

die 31 Maii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Beatae Mariae Virginis in Caelum Assumptae Strummitzensis-Skopiensis Exc.mum P.D. Kiro Stojanov, Episcopum Skopiensem, hactenus Exarchum Apostolicum eiusdem circumscriptionis.

#### Eparchia in Serbia

die 6 Decembris 2018. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Nicolai de Ruski Krstur Exc.mum P.D. Georgium Džudžar, hactenus Episcopum titulo Acrassiotanum et Exarchum Apostolicum eiusdem circumscriptionis.

#### Exarchia in Graecia

die 2 Februarii 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Carcabiensi R. Archimandritam Emmanuelem Nin Güell, O.S.B., hactenus Rectorem Pontificii Collegii Graeci in Urbe, quem constituit Exarchum Apostolicum prochristifidelibus ritus byzantini in Graecia.

#### Exarchia in Turcia

die 16 Aprilis 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Tubernucensi R.P. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M., hactenus Vicarium Apostolicum Delegatum Istanbulensem, quem constituit Vicarium Apostolicum Istanbulensem et Administratorem Apostolicum exarchiae pro christifidelibus ritus byzantini in Turcia.

#### Ecclesia Latina

die 7 Novembris 2015. — Archiepiscopali Ecclesiae Smyrnensi R.P. Laurentium Piretto, O.P., hactenus Superiorem Conventus in urbe Smyrnensi.

die 24 Iunii 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Verbianae, cum Archiepiscopali dignitate, R.P. Petrum Baptistam Pizzaballa, O.F.M., quem constituit Administratorem Apostolicum sede vacante Patriarchatus Hierosolymitani Latinorum.

die 2 Augusti 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Mareotensi R.P. Caesarem Essayan, O.F.M. Conv., hactenus Custodem provincialem in Libano, quem constituit Vicarium Apostolicum Berytensem.

die 14 Martii 2020. — Archiepiscopali Ecclesiae Corcyrensi, Zacynthiensi, Cephaloniensi R.D. Georgium Altouvas, quem etiam constituit Administratorem Apostolicum Thessalonicensem.

die 8 Decembris 2020. — Archiepiscopali Ecclesiae Smyrnensi R.P. Martinum Kmetec, O.F.M. Conv.

\* \* \*

Sanctissimus Dominus Franciscus PP., ad normam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, assensum dedit, ut Episcopi nominarentur, qui sequuntur:

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Alexandrinae Coptorum

die 16 Aprilis 2016. — Cathedrali Ecclesiae Thebanae Coptorum R.D. Emmanuel Ayad Bishay, hactenus Officialis Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus.

die 14 Iunii 2019.

- Cathedrali Ecclesiae Sohagensi R.D. Basilius Fawzy Al-Dabe, hactenus Parochus Cathedralis in urbe Mynia;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Cabasitanae R.D. Hani Bakhoum Kiroulos, hactenus Vicarius administrativus Patriarchatus Alexandrini, qui nominatus est Episcopus Curiae Patriarchalis.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Antiochenae Syrorum

die 15 Aprilis 2016. — Archiepiscopali Ecclesiae Hemesenae Syrorum R.D. Philippus Barakat, hactenus Administrator patriarchalis.

die 19 Februarii 2018. — Titulari Episcopali Ecclesiae Zoravenae R.D. Carolus Georgius Mrad, qui nominatus est Episcopus Curiae Patriarchalis.

die 12 Iulii 2019. — Archiepiscopali Ecclesiae Damascenae Syrorum Exc. mus P.D. Ioannes Jihad Battah, hactenus Episcopus Curiae Patriarchalis.

die 30 Augusti 2019. — Cathedrali Ecclesiae Adiabensi Syrorum Exc. mus P.D. Nizar Semaan, hactenus Archiepiscopus Coadiutor Mausiliensis Syrorum.

die 28 Martii 2020.

- Titulari Episcopali Ecclesiae Arethusiae Syrorum R.D. Flavianus Rami Al Kabalan, qui nominatus est Procurator Ecclesiae Antiochenae Syrorum apud Sanctam Sedem;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Hierapolitanae in Syria Syrorum R.D. Camillus Afram Antonius Semaan, qui nominatus est Exarchus Patriarchalis Hierosolymitanus.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Antiochenae Maronitarum

die 17 Iunii 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Aradiensi R.D. Iosephus Naffah, qui nominatus est Episcopus Curiae Patriarchalis.

die 17 Iunii 2017. — Cathedrali Ecclesiae Sidoniensi Maronitarum Exc. mus D. Maroun Ammar, hactenus Administrator Apostolicus sede vacante eiusdem eparchiae.

die 14 Februarii 2018. — Titulari Episcopali Ecclesiae Apamenae in Syria Maronitarum R.D. Rafic Warcha, qui nominatus est Episcopus Curiae Patriarchalis.

die 3 Martii 2021. — Archiepiscopali Ecclesiae Anteliensi Maronitarum R.D. Antonius Farès Bounajem.

die 19 Iunii 2021. — Archiepiscopali Ecclesiae Cyprensi Maronitarum R. Chorepiscopus Selim Ioannes Sfeir, hactenus Administrator Patriarchalis eiusdem circumscriptionis.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Antiochenae Graecorum Melkitarum

die 24 Novembris 2018. — Cathedrali Ecclesiae Berytensi et Byblensi Graecorum Melkitarum Exc.mus P.D. Georgius Bacouni, qui translatus est a sede Ptolemaidensi.

 $die\ 18\ Martii\ 2019.$ — Archiepiscopali Ecclesiae Ptolemaidensi R.D. Iosephus Matta.

die 26 Iunii 2021. — Archiepiscopali Ecclesiae Mariamnensi Graecorum Melkitarum Exc.mus P.D. Ibrahim Michaël Ibrahim, B.S., hactenus Episcopus eparchialis Sanctissimi Salvatoris Marianopolitanus Graecorum Melkitarum.

die 17 Augusti 2021. — Archiepiscopali Ecclesiae Laodicenae Graecorum Melkitarum R.P. Georgius Khawam, M.S.P., hactenus Superior Conventus Sanctorum Constantini et Helenae in urbe Harissa.

die 17 Septembris 2021. — Archiepiscopali Ecclesiae Aleppensi Graecorum Melkitarum R. Archimandrita Georgius Masri, hactenus Syncellus eiusdem circumscriptionis.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Babylonensis Chaldaeorum

die 14 Augusti 2021. — Cathedrali Ecclesiae Alquoshensi Chaldaeorum R. Chorepiscopus Thabet Habib Iosephus Al Mekko, hactenus Protosyncellus archieparchiae Mausiliensis et Akrensis Chaldaeorum.

die 24 Decembris 2021. — Cathedrali Ecclesiae Duhocensi R. Chorepiscopus Azad Sabri Shaba.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Ucrainae

die 14 Ianuarii 2016. — Titulari Episcopali Ecclesiae Bahannensi R.P. Vladimirus Hrutsa, C.SS.R., qui constitutus est Episcopus Auxiliaris archieparchiae Leopolitanae Ucrainorum.

- die 12 Septembris 2017. Cathedrali Ecclesiae Chernivcensi Exc.mus P.D. Iosaphat Moshchych, Congregationis Missionariorum Sancti Andreae Apostoli, hactenus Episcopus titulo Pulcheriopolitanus et Auxiliaris archieparchiae Stanislaopolitanae.
- die 12 Aprilis 2018. Titulari Episcopali Ecclesiae Panitanae R.P. Petrus Loza, C.SS.R., qui constitutus est Episcopus Auxiliaris eparchiae Socaliensis-Zhovkviensis.
- die 10 Septembris 2019. Cathedrali Ecclesiae Camenecensi Ucrainorum R.D. Ivanus Kulyk, hactenus Curio paroeciae Sanctorum Sergii et Bacchi in Urbe.
- die 15 Novembris 2019. Titulari Episcopali Ecclesiae Zygritanae R.D. Stephanus Sus, e clero archieparchiae Leopolitanae Ucrainorum, qui constitutus est Episcopus Curiae Archiepiscopalis Maioris Kioviensis-Haliciensis.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Syro-Malabarensis

- die 8 Ianuarii 2016. Titulari Episcopali Ecclesiae Larensi R.D. Iosephus Pulickal, hactenus Protosyncellus eparchiae Kanirapallensis, qui constitutus est Episcopus Auxiliaris eiusdem eparchiae.
- die 9 Ianuarii 2017. Titulari Episcopali Ecclesiae Agrippensi R.D. Thomas Tharayil, qui constitutus est Episcopus Auxiliaris archieparchiae Changanacherrensis.

die 23 Augusti 2017.

- Titulari Episcopali Ecclesiae Numlulitanae R.D. Iosephus Pamplany, qui constitutus est Episcopus Auxiliaris eparchiae Tellicherriensis;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Masuccabensi R.D. Antonius Neelankavil, qui constitutus est Episcopus Auxiliaris eparchiae Trichuriensis;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Troyniensi R.D. Sebastianus Vaniyapurackal, qui constitutus est Episcopus Curiae Archiepiscopalis Maioris Ecclesiae Syro-Malabarensis.

die 9 Octobris 2017.

- Cathedrali Ecclesiae Shamshabadensi Exc.mus P.D. Raphael Thattil, hactenus Episcopus Auxiliaris eparchiae Trichuriensis, qui translatus est a sede titulari Burunitana;
- Cathedrali Ecclesiae Hosurensi R.D. Sebastianus Pozholiparampil, hactenus Syncellus eparchiae Irinialakudensis.

die 12 Ianuarii 2018.

- Cathedrali Ecclesiae Idukkensi R.D. Ioannes Nellikunnel;
- Cathedrali Ecclesiae Sagarensi R.P. Iacobus Athikalam, M.S.T.

die 30 Augusti 2019.

- Cathedrali Ecclesiae Biinorensi R.D. Vincentius Nellaiparambil;
- Cathedrali Ecclesiae Mandiensi Exc.mus P.D. Sebastianus Adayanthrath, hactenus Episcopus Auxiliaris archieparchiae Ernakulamensis-Angamaliensis;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Macrianensi Maiori Exc.mus P.D. Antonius Kariyil, C.M.I., qui constitutus est Vicarius Archiepiscopi Maioris Ernakulamensis-Angamaliensis quique translatus est a sede eparchiali Mandiensi;
- Cathedrali Ecclesiae Faridabadensi ad munus eius Auxiliaris Exc.mus P.D. Iosephus Puthenveettil, hactenus Episcopus Auxiliaris archieparchiae Ernakulamensis-Angamaliensis.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Syro-Malankarensis

die 12 Iulii 2017.

- Cathedrali Ecclesiae Puthurensi R.D. Georgius Kalayil, hactenus Protosyncellus eiusdem eparchiae;
- Titulari Episcopali Ecclesiae Thuburbitanorum maiorum R.D. Ioannes Kochuthundil, qui constitutus est Episcopus Curiae Archiepiscopalis Maioris Ecclesiae Syro-Malankarensis;
- Cathedrali Ecclesiae Parassalanae Exc.mus P.D. Thomas Eusebius Naickamparambil, qui translatus est a sede eparchiali Sanctae Mariae Reginae Pacis in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis et in Canada Syro-Malankarensium.
- die 5 Augusti 2017. Cathedrali Ecclesiae Sanctae Mariae Reginae Pacis in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis et in Canada Syro-Malankarensium Exc.mus P.D. Philippus Stephanus Thottathil, hactenus Episcopus Auxiliaris Tiruvallensis, qui translatus est a sede titulari Sozopolitana in Haemimonto.

die 10 Aprilis 2018.

— Cathedrali Ecclesiae Pathanamthittensi Episcopus Coadiutor Exc. mus P.D. Samuel Irenaeus Kattukallil, hactenus Episcopus Auxiliaris Trivandrensis Syro-Malankarensium;

— Cathedrali Ecclesiae Muvattupuzhensi Episcopus Coadiutor Exc.mus P.D. Ioannes Theodosius Kochuthundil, hactenus Episcopus Curiae Archiepiscopalis Maioris Ecclesiae Syro-Malankarensis.

die 23 Novembris 2019. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ephraimi Khadkiensi Exc.mus P.D. Thomas Anthonius Valiyavilayil, O.I.C., hactenus Exarchus Apostolicus eiusdem circumscriptionis, qui translatus est a sede titulari Igilgilitana.

#### In Synodo Episcoporum Ecclesiae Rumenae

die 14 Aprilis 2021. — Cathedrali Ecclesiae Claudiopolitanae-Armenopolitanae Exc.mus P.D. Claudius Lucianus Pop, hactenus Episcopus Curiae Archiepiscopalis Maioris, qui translatus est a sede titulari Mariammitana.

#### IV.

#### **NOMINATIONES**

Latis decretis a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus, Sanctissimus Dominus Franciscus PP. renuntiavit:

#### Ecclesia Alexandrina Coptorum

die 23 Ianuarii 2017. — S.B. Abrahamum Isaacum Sedrak, Patriarcham Ecclesiae Alexandrinae Coptorum, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Gizensis.

#### Ecclesia Antiochena Syrorum

die 21 Iunii 2017.

- Exc.mum P.D. Basilium Georgium Casmoussa, Archiepiscopum emeritum archieparchiae Mausiliensis Syrorum et hactenus Visitatorem Apostolicum pro christifidelibus syris in Europa occidentali, Visitatorem Apostolicum pro christifidelibus syris in Australia;
- R.D. Flavianum Rami Al-Kabalan, Viceprocuratorem Ecclesiae Antiochenae Syrorum apud Sanctam Sedem, Visitatorem Apostolicum prochristifidelibus syris in Europa occidentali.

#### Ecclesia Antiochena Maronitarum

die 30 Ianuarii 2017. — Exc.mum P.D. Maroun Ammar, Episcopum titulo Canathenum et Vicarium Patriarchalem Ioubbensem, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Sidoniensis Maronitarum.

#### Ecclesia Babylonensis Chaldaeorum

die 7 Maii 2016. — Exc.mum P.D. Shlemon Warduni, Episcopum Auxiliarem archieparchiae Patriarchalis Babylonensis Chaldaeorum, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Sancti Petri Apostoli urbis Sancti Didaci Chaldaeorum.

die 19 Novembris 2016. — Exc.mum P.D. Saad Sirop, Episcopum Auxiliarem archieparchiae Patriarchalis Babylonensem Chaldaeorum, Visitatorem Apostolicum pro christifidelibus chaldaeis in Europa.

#### Ecclesia Ucraina

die 18 Februarii 2019. — Exc.mum P.D. Hlyb Borys Sviatoslaum Lonchyna, M.S.U., Episcopum eparchialem Sanctae Familiae Londiniensis, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Sancti Vladimiri Magni in urbe Parisiensi pro Ucrainis ritus Byzantini.

die 11 Iulii 2019. — Em.mum P.D. Angelum S.R.E. Card. De Donatis Administratorem Apostolicum sede vacante Exarchiae Apostolicae pro christifidelibus Ucrainis ritus byzantini in Italia.

die 15 Ianuarii 2020. — Exc.mum P.D. Davidem Motiuk, Episcopum eparchialem Edmontonensem Ucrainorum, Administratorem Apostolicum eparchiae Neo-Vestmonasteriensis Ucrainorum.

#### Ecclesia Syro-Malabarensis

die 22 Iunii 2018. — Exc.mum P.D. Iacobum Manathodath, Episcopum eparchiae Palghatensis, Administratorem Apostolicum sede plena archieparchiae metropolitanae Ernakulamensis-Angamaliensis.

#### Ecclesia Syro-Malankarensis

die 5 Augusti 2017. — Exc.mum P.D. Ioannem Theodosium Kochuthundil, Episcopum Curiae Archiepiscopalis Maioris Ecclesiae Syro-Malankarensis,

Visitatorem Apostolicum pro fidelibus syro-malankarensibus in Europa et Oceania.

die 28 Augusti 2021. — R.P. Varghese Vinayanand, O.I.C., Administratorem Apostolicum eparchiae Sancti Ioannis Chrysostomi Gurgaonensis.

#### Ecclesia Ruthena

die 7 Maii 2016. — Exc.mum P.D. Villelmum Carolum Skurla, Archiepiscopum Metropolitam Pittsburgensem ritus byzantini, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Parmensis Ruthenorum.

die 24 Iunii 2017. — Exc.mum P.D. Milonem Lach, S.I., Episcopum titulo Ostracinensem, hactenus Auxiliarem archieparchiae metropolitanae Prešoviensis, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Parmensis Ruthenorum.

#### Ecclesia ritus byzantini in Slovachia

die 8 Maii 2016. — Exc.mum P.D. Ioannem Stephanum Pažak, C.SS.R., Episcopum eparchiae Sanctae Mariae a Patrocinio in urbe Phoenicensi, Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Sanctorum Cyrilli et Methodii Torontini slovachorum ritus byzantini.

die 20 Ianuarii 2020. — Exc.mum P.D. Cyrillum Vasil, S.I., Archiepiscopum titulo Ptolemaidensem in Libya, hactenus a Secretis Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, Administratorem Apostolicum sede plena eparchiae Košicensis.

#### Ecclesia ritus byzantini in Ungheria

die 31 Octobris 2015. — R.P. Abelem Szocska, O.S.B.M., Administratorem Apostolicum sede vacante eparchiae Nyiregyhazanae.

## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 8 Ianuarii 2022. — Metropolitanae Ecclesiae Catanensi Exc.mum P.D. Aloisium Renna, hactenus Episcopum Ceriniolensem-Asculanum Apuliae.

die 10 Ianuarii. — Episcopali Ecclesiae Regiensi in Aemilia-Guastallensi Exc.mum P.D. Iacobum Morandi, hactenus Archiepiscopum titularem Caeretanum et Congregationis pro Doctrina Fidei Secretarium, quem archiepiscopali dignitate ornavit.

die 12 Ianuarii. — Episcopali Ecclesiae Calaguritanae et Calceatensi-Lucroniensi Exc.mum P.D. Sanctem Montoya Torres, hactenus Episcopum titularem Hortensem et Auxiliarem archidioecesis Matritensis.

- Episcopali Ecclesiae Volaterranae R.D. Robertum Campiotti, e clero archidioecesis Mediolanensis, hactenus Rectorem Collegii Ecclesiastici Internationalis Sancti Caroli Borromeo in Urbe.
- Episcopali Ecclesiae Cratensi Exc.mum P.D. Magnum Henricum Lopes, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum Salicensem.

die 15 Ianuarii. — Ordinariatui Militari in Polonia Exc.mum P.D. Vieslavum Lechowicz, hactenus Episcopum titularem Lambiriditanum et Auxiliarem dioecesis Tarnoviensis.

die 19 Ianuarii. — Episcopali Ecclesiae Novohamburgensi Exc.mum P.D. Ioannem Franciscum Salm, hactenus Episcopum Tubaraoënsem.

— Episcopali Ecclesiae Sancti Iosephi Riopretensi Exc.mum P.D. Antonium Emygdium Vilar, S.D.B., hactenus Episcopum Sancti Ioannis in Brasilia.

- die 25 Ianuarii 2022. Titulari Episcopali Ecclesiae Arindelensi R.D. Ioannem S. Bonnici, e clero archidioecesis Neo-Eboracensis, ibique hactenus Curionem paroeciarum Sancti Augustini et Sancti Ioannis et Pauli in oppido v.d. Larchmont, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Tagarbalensi R.D. Iosephum A. Espaillat, e clero archidioecesis Neo-Eboracensis, ibique hactenus Curionem paroeciae Sancti Antonii Patavini in oppido v.d. Bronx, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 26 Ianuarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Caeretanae R.D. Andream Ripa, Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Secretarium, cum Archiepiscopali dignitate.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Suristensi R.D. Radoslavum Orchowicz, e clero archidioecesis Gnesnensis, ibique hactenus paroeciae Sancti Ioseph in oppido vulgo Inowrocław Curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 28 Ianuarii. Episcopali Ecclesiae Leiriensi-Fatimensi Exc.mum P.D. Iosephum Ornelas Carvalho, S.C.I., hactenus Episcopum Setubalensem.
- die 31 Ianuarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Apolloniensi R.D. Arnaldum Catalan, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- die 2 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Potentinae in Piceno R.D. Mambé Ioannem Silvanum Emien, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- Episcopali Ecclesiae Sanctae Helenae, noviter erectae, Exc.mum P.D. Vidonem Ivanum Minda Chalá, hactenus Episcopum titularem Nisenum in Lycia et Auxiliarem archidioecesis Guayaquilensis.
- die 4 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Glasguensi Exc.mum P.D. Villelmum Nolan, hactenus Episcopum Gallovidianum.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 8 gennaio, S.E. il Sig. Mahmoud Talaat, Ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Sabato, 8 gennaio, S.E. il Sig. Tomasz Grodzki, Presidente del Senato della Repubblica di Polonia;

Lunedì, 17 gennaio, S.E. il Sig. Željko Komšić, Presidente di Turno della Presidenza Collegiale della Bosnia ed Erzegovina.

### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

|          |                                                                                            | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 17       | gennaio                                                                                    | 2022     | S.E.R. Mons. Charles Daniel Balvo, Arcivescovo tit. di Castello, finora Nunzio Apostolico nella Repubblica Ceca, Nunzio Apostolico in Australia.                                                                                                                                                                   |  |  |
| 31       | »                                                                                          | *        | Il Rev.do Mons. Arnaldo Catalan, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede tit. di Apollonia, con dignità di Arcivescovo, <i>Nunzio Apostolico in Rwanda</i> .                                                                                                                                 |  |  |
| 2        | febbraio                                                                                   | *        | S.E.R. Mons. Marek Solczyński, Arcivescovo tit. di Cesarea di Mauritania, finora Nunzio Apostolico in Tanzania, Nunzio Apostolico in Turchia.                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>                                                                                   | »        | Il Rev.do Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien, Consigliere di<br>Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede tit. di<br>Potenza Picena, con dignità di Arcivescovo, <i>Nunzio Apo-</i><br>stolico in Mali.                                                                                                           |  |  |
|          | Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 30       | novembre                                                                                   | 2021     | Il Rev.do P. Pierre Paul, O.M.V., Officiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Capo Ufficio nella medesima Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.                                                                                                  |  |  |
| 7        | dicembre                                                                                   | *        | Il Rev.do Mons. Patrick Valdrini, Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e il Rev.do P. James Conn, S.I., Professore emerito della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Consultori della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli «ad quinquennium». |  |  |
| 10       | gennaio                                                                                    | 2022     | L'Em.mo Sig. Card. Josef William Tobin, Membro della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica «ad aliud quinquennium».                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>                                                                                   | *        | L'Em.mo Sig. Card. Blase Joseph Cupich, Membro della Congregazione per i Vescovi « ad aliud quinquennium ».                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 24       | »                                                                                          | <b>»</b> | Il Rev.do P. Serge-Thomas Bonino, O.P., Consultore del-<br>la Congregazione per la Dottrina della Fede «ad aliud<br>quinquennium».                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 26       | <b>»</b>                                                                                   | »        | Il Rev.do Mons. Andrea Ripa, finora Sotto-Segretario                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

della Congregazione per il Clero, elevandolo alla sede

tit. di Cerveteri, con dignità di Arcivescovo, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica « ad quinquennium ».

26 gennaio 2022 L'Ecc.mo Mons. Giuseppe Sciacca, Vescovo tit. di Fondi, finora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica « ad quinquennium ».

## NECROLOGIO

| 11       | gennaio  | 2022     | Mons. Francesco Focardi, O.F.M., Vescovo tit. di Cenculia-<br>na, già Vicario Apostolico di Camiri ( <i>Bolivia</i> ). |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | <b>»</b> | »        | Mons. Eloy Tato Losada, I.E.M.E., Vescovo em. di Magangué ( $Colombia$ ).                                              |
| 19       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Elmar Fischer, Vescovo em. di Feldkirch (Austria).                                                               |
| 29       | <b>»</b> | »        | Mons. Hermenegildo Ramírez Sánchez, M.J., Vescovo Prelato em. di Huautla ( $Messico$ ).                                |
| 31       | *        | <b>»</b> | Mons. Onésimo Cepeda Silva, Vescovo em<br>. di Ecatepec ( $Messico$ ).                                                 |
| 1        | febbraio | <b>»</b> | Mons. Remi Joseph De Roo, Vescovo em. di Victoria $(Canada)$ .                                                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Antonio Ortega Franco, C.O., Vescovo tit. di Lete, già Ausiliare di México ( $Messico$ ).                        |
| 3        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Joseph Hitti, Vescovo em. di Saint Maron of Sydney dei Maroniti ( $Australia$ ).                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Mons. Francisco Raúl Villalobos Jaramillo, Vescovo em. di Saltillo ( $Messico$ ).                                      |